

Boccaci Musicia. Clavis.













# Lopera de misser Siouan ni Boccacio de mulie ribus claris.



TLa fama parla,

Chi al mondo acquistar uole honor e gloria Segua de queste qui lorma e la uia Che intorno al carro mio fan compagnia Chancor per lor uirtu sono a memoria

A

Ne tempo o morte hara de lor uictoria
Ben che milli anni gia fien morte o pria
Chio uo chogniuna desse immortal sia
Depinte o in marmoro o per poema o historia
Che per me sol se uiue in sempiterno
E so el nome immortal de chi me adora
Alzolo e mado in sine al cel superno
Beato e adonque quel che mama e honora
Contrario e chi me spreza:che in eterno
Morte son morte:e uiue morte anchora.

of Lamma parla.

Chi al mondo acquistaruole honor e gloria
Segua da queste qui lorma e la nia
Che sancono al carro mio fan compagnia
Chancos per lor nistu sono a memoria

PA

Vicetio bagli.ala fua iclita & illustre madona lucretia fi gliola del magnifico signore ridolpho d'Ibaglioni.S.P.D.

Onsiderado io un giorno quelle sentétiose & auree parole de lo eximio e pelarissimo historiographo Crispo Salustio innel proe mio che fa de la historia iugurtina, le quale dicono in questa forma. Omnia orta occi

dût & aucta senescut.che uoglio dire tutte le cose nate mo rano eglle ch crescono iuechiano. Euededo io gsto esser ue ro séza exceptiõe alcuna, multo de la nra miseria e fragilita humana me atristaua e doleua: e tato piu gto che io cogno scieua al tépo nfo de glle che no solamete meriterieno uiue re gtouisse priamonestore o titone: e poi dopo la loga uita loro ppetua laude e honore cosegre:ma degne anchora de eterna gloria e imortalita serieno: tra le qle uoi iclita e gratiosissima mia madona seza nigiuna copatioe degnissima es ser iudicaua si pesser uoi dalta e generosa stirpe pcreata;esi pesser uoi speciosissima e formosissima che luno e laltro e no piccol dono dala natura a noi mortali cocesso: ma multo piu pesser uoi de tati pbi e sactissimi costumi:e de tate ua. rie e inumerabile uirtu dotata che no che a uoi: ma aduna regina de qîto e de qillo altro hemispero piu che ala sufficié tia ciascuno iudicaria: e cosiderado da poino molto spatio de tépo anzi qui i uno mométo che così la nra debile mise ra e mal fondata uita possemo dir che sia hauerse el corpo adurre i poca polue: ela fama ni molto da poi hauer se anichi lare sétie détro dalmio core una si grade e acerbissima pasfioe ch légua huana no seria sufficiéte apoterla expme e co gsto afano e dolore stei sinche uita dal sono alafanata mête

fo forza riposare. Et essédo adormétato uide i uisióe uno el gle subito che su gióto i tal mó e sorma icomincio a parlare O quato uincetio mio sei i gradissimo errore crededo qista tua anzi nra illustre e diua madona possa dopo el fatal corso de la sua loga uita séza nome e fama pterire: Che si helena & europa puna sol grachebero da licelesti influxi dessere formosissime meritorono da poeti e historici esser celebra. te:e si lucretia e uirginia p una sol uirtu de pudicitia forono da esser sumaméte laudate: e si artemissa e la miore antonia sol p hauere seruata itegra uiduita hano eterno nome e fama colegro: e si hortesia e proba pessere loro state dalto in gegno e facudia so degne da noi mortali i terra esser uene. rate:e si sulpitia pesser lei sola intra mille electa a lo edificio del podíco tépio ha posluto a sépiterna gloria e laude puení re,e si molte altre: chi pesser ornate d'ifinita modestia sapié tia e pudore: chi pesser armate d'clemetia pseueratia e de iu stitia. Chi p esser anchora de nobile e regale sague genera. te hano meritato eterno nome e imortalita fruire. Tacio ql le che p sfrenatalibidine audacia & auaritia forono famosif sime.Q uato piu adoque costei douera da ogni ho in ogni li bro e pagina da essere celebrata: che no e come laltre duna sol gra eduna sol uirtu ornata:matutte qlle chediuise fano lhomo beato eterno e imortale tutte i costei aduna aduna parimete pullulano germinano fioriscano e redudano. Co stei prima dala benigna natura de icoparabile beltade. Ca zí da esto amore speciosissima formata: costei lucido fote e spechio de pha e sacta castita e pudicitia: costei ppetuo & i mortale exépio de integra e imaculata uíduita: costei melli fluo largo & abudate fiume de masueto dolce e angelico parlare; costei a lo edificare e restaurare de répie studiosissis

mate uer so idio feruetissimate ali cotinue digiuni limosine e oratioe solerussima: costei iuiolato assylo de ifinita mode. stia sapiétia e pudore: costei unico hospitio e nido de clemé tia pleueratia e de justitia: costei de generosa stirpe e alta so bole pcreata de troilo reueredissimo episcopo e de gilo ma gnianimo iuicto e glorio so capitano zua paulo baguone so rellate dona de gllo extrenuo & excelletillimo capitano camillo uitello:coltei ultimamete magnanima liberale e gras tiosa:chi porria mai breuemete ogni sua laude e uirtu trascorrere: chi seria gilo che parlado de costei: piu psto no se straccasse che se setisse satio de laudarla extosleria e inalzar la:quato felice lera colui che lesor ope costidegna apla elau dabil materia porra no senza inuidia de ql de imyrna e del matuano poeta exornare: quato me doglio io no esser nato a qsta felice & aurea eta de hauerla postura cognoscerla: o almacho dapo de leitacio chio hauesse possuto le sole egre. gie uirtu e ornaméte itédere e dapoi descriuerle: ma poi ch el celo ne stato ad ambe cotrario; anzi a me solo che cotra el mio desiderio me ha facto indegno de si nobile subiecto e degna materia. V oglio che gila opa da claris mulierib? da me coposta e ititulara a madona giouana lagle logo tépo e stata icognita & occulta no cofidadose apaleiare temendo la césura de imaligni e de idetracteuoli homini alei p te sia ititulata: acio che totto lobra del suo optio iudicio, da ogni iuído e laceratore sia diffesa e sicura. E dicte que parole su bito le departi. Alhora si come aduene infine ala uisiõe subito me destai: & imaginado cognobbe asto alopera da lui nomiata esfere stato el nío misere lohane boccacio: e cerca to per qila alquati di ritrouai. Onde magnifica e generosa mia madona si p comadameto de esso auctore si anchora p

A iii

che come dice el philosopho chognisimile apetiscie el suo simile: estendo qua opera ale uostre inumerabile uirtu e or nate costumi coforme. & essendo uoi sopra ognialtra claris sima & illustre ho uoluto qua prite e utile opa auoi ititulare come sopra ogni altra uoi de qua dignissima: si che qui qua no parturischa apsiso de uoi alcuno idegno ue degnere te acceptarla no pene io pesa questa hauere a essere cagio ne de la uostra imortalita. Ma pene questa sotto lale e ombra del uostro uero e itegro suditio sia da ogni mordacita e cesura disseso e sicuro: e mediate li uostri meriti come esso auctore desidera possa perpetua immortalita & inextingui bilgloria fruire. Vale atquiterum Vale.

# CIdem Vincen.bagliad domina Lucretia

Q uando madona ben considro e ueggio
Vostre excelle uirtu: uostri costume
Tra tante donne illustre: e chiari nume
Che son qui scripte a uoi nulla apareggio
Ma iparenti prelagi uostri creggio
V edendo uoi de pudicitia un lume
Lucretia ue chiamar dal sacro siume
Prima cagion dadar nellalto seggio
E poi per sar piu lopra manifesta
Natura ambe creo sormosa e humana
Generosa prudente grata e honesta
Hospitio de uirtu spechio e sontana
Mala soluostra disferentia e questa
Voi perusina sete e lei Romana.

Incomincia el libro intitulato de mulieribus claris composto per lo preclarissimo poeta misere Giouanni Boccacio lauracopoeta da Certaldo.



Eí passati giorní oltra laltre nobile & egregia dona retrouadomí al quo se pato dal tracurato uulgo e qui da ognaltra mía cura disciolto sexcelsa laude del seminise sexo: E certo anchora palcuno piacere de liamici piu che p grade utilita de la republica. Io scripse uno pic ciolo libretto il que ueraméte pésa

do e nelaio mio riuolgedo a chui allo douesse pria madare pcio che appsso me no ei regnasse: ma piu tosto da laltrui fa uore aiutato piu sicuramete i publico andasse: assai bene cognoscedo allo adalcuno pricipe no couenirse pche solo de la clarita de le done parla: ma piu tosto a una nobile do. na douersi madare e co mecho ricercado de la piu nobile uéne ne la mía méte dinazía tute laltre qllo splédido lume Italico e gloria singulare no solamete de le gra done. Ma dei re Giouana serenissima de hierusale e de sicilia regina. de la que pefado lo splédore de la sua iclita stirpe e la glorio sa fama dei suoi serenissimi ancessorie le noue & altissime lode acgstate plei e pla uirtu del suo fortissimo pecto caddime i desiderio allo huilissimamete e diuoto madare dina zi al solio de la sua real maesta: ma ueraméte pésado el sul uído suo & smesurato splédore & al picco o lume e quasi una mezza spēta fauilla: di asto picciolo libretto dubitado che dal magiore al minore lume no fusse del tutto i tenebre

couertito co sétiméto ritrarse el cosilglio: e pnuouo examinare ritenétene molte dala illustrissima regina; ho i tutto in te riuolto e fermato la mia deuotiõe: no ipho quado ituoi ce lebrí emasuetí costumí quado la tua hoesta uero e somo or naméto de le done: quado il tuo ornato e sauso parlare me riuolgo nela mente: quado penfo e riguardo ala generofita del tuo aio: & ala uirtu del tuo igegnio ploqle de gra luga credo trapassi le sorze semenile. Vegedo anchora che qllo che la natura ha sottracto el sexo piu ifermo idio p sua libe ralita e gra a spirato co mara ul gliosa uirtu e nel tuo pecto agiúto. Et acio che come si adornata del nome fosse p opa: pho che andros i ligua greca significa i latino hoi. E p tutte gste cose me pare degnaméte poterti hauere agualgliata a gluqpbissima etiadio antichissima. e ptato essendo tu nei nri di uno chiarissimo spechio de anticha uirtu & hoesta a molti ch se exercitano i cose splédide e uirtuose ho delibato agiugnere il tuo spledore come a cosa degna; el titolo el do no di asto picciolo libretto pesado ch no meno de honore agiugnero ala tua fama co qîte poche letteruzze epo colos ro che uerrano doppo noi chabiano facto le cotesse padie tro qua de mote odorixe e p lo pnte qua daltauilla pleqle la fortua te ha facta illustre e nobile. mado adoquate & al tuo nome drizzo allo che padietro io scripsi de le nobile e clare done: pgadote magnifica & iclita donap qllo sco nome de la pudicitía per laquale fra imortali sei gloriosa che questo picciolo dono a ydonio scolasticho prendi con aio lieto. Est mai credere me dei alcuna cosa so te conselgiso che alcuna uolta in esso leggi che senza fallo con li suoi amaestramen. ti te dara folazzo a lorecchie quando de le uirtu femenile e nella chiarezza de le historie prenderai piacere. Ne penso

fia il tuo legere in uano si tu cosiderado la gradissima uirtu de le done passate co laudeuole suidia. lo egregio aio tuo co mouerai a meglio. & auegnia che alchuna uolta troue le co se uitiose miscolate co le uirtuose che qsto fare me couiene plordie observare de le historie. nó pho dei lasciare de lege re que lo i desdegnio ma fa como fai quado i uno bello giardino te troui che lasciado le spine eli stecchi puge ti.stéde le delicatissime mani a li odoriferi fiori. Così de cose ihoeste di alle lasciado ricolgli e prede le cose che ui tro uerai laudeuole, E gte uolte de alcuna dona pagana lege. rai cole uirtuose & prinéte a chistiana e qlla i te nó manere sétirai: imorde e repréde testessa e nela tua méte excita uer gognia che si tu unta del sco crismate de xpo sie exceduta e soprastatai boestai pudicitiai costatia o i glehe altra uirtu da una femía pagana el ruo nobile igegnio e forte puoca in magiore forze. E no solamente un glie patire essere da loro auazata. Ma có la tua uirtu de auazarle te ingegnia. Si che come ne la bellissima forma del corpo co lieta giouetudie e fiorita belleza sei splédida. Cosi supra tutte gle no solo del tuo tépo te lucha pla imonditia de laio tuo. É ricordeti che no punctioe o lisci chome le piu de le femie de adornare la belleza:ma adornata essere dei de pudicitia de hoesta ede sa ctissime ope. Acio che facendola grata a dio: che la te diede no solamete i que pitura uita de morte: tu sie una de le piu famose. Ma partendose lasa dal corpo sia da gilo stesso idio datore de le gratie có locata e i chiareza ppetua de gloria. E poi si a te piace o lucetissimo spechio dele hoestissime done da licetia e aiuto a questo piccolo libretto che arditamete se manisesti. Perho che meritaméte io stimo che madato dal tuo cospecto. Da li assalti dei caluniatori andera sicurissimo

Il que picciolo libretto. La tua nobile fama isieme có qua de le done iesso nomate portera ple bocche dessimomeni pmo che no possedo tu essere i ogni loco te iseme coi meriti toi fa ra conosce a qua del tepo: e lascierati i eterna fama ai futuri. Qui comincia el scdo plogo de tutto il libro: nel que de mostra lautore come se fa grandissima marauiglia: che per lo passato tepo no se sia facta meto e del seminile sexo: ema ximamente de le uirtuose considerato: che e piu da notare

uno loro atto memorabile che no fono de glihomeni.

Crissono gía p lo tepo passato moltí antichi sa. uíi fotto breuita libri de homeni illustri: & al té po nro co piu largo uolume i solleccito stilo ne ferisse el nobile hó & egregio poeta mesere fracesco petrarcha pcetore nro e dgnamete pho che alli iq lí pusono lo studio richezze sague e laia p auazare coope efacti chiari & excelleti scdo il bisognio seza dubio merita no che iloro nomí sieno da loro posteriori de docti i ppetua fama e memoría: ma ueraméte io admiro molto come le do ne hano auuto si poca possaza o sauore appsso si nobeli ho meniche ploro nó sia cóseguita alcuna gra de memoria in alcuna speciale discretiõe: cociosia cosa che ligdo appaya p piu aple historie hauere opato uirtuosamete gradissimi facti: e si li hoi sono da lodare aigli da la natura e coceduta la forza qñ adopano cose grade: magior mete le done legle da loro na sono debile e molle tenere del corpo: e de igegnio tarde: si co uerile aio co léto igegnio e uirtu clarissima opas no & hano ardire de opare cose grade e difficile a glihoi sono da lodare e da essere lodate. Ep tato acío che elle nó sie. no defraudate e priuate de loro merito: e uenuto ne lanimo mio de qle le qle serieno ricordeuole e degne de memoria

in loro honore e gloria redurle i uno. Et a que agiugnere al cune de molte le que o uero laudacía o uero le forze de lo in gegnio o la idustria o uero il dono de natura o uero la gra de la fortuna o la igiuría ha facto notabile. E co esse acopa. gneremo algte altre legle si nó hanno sacto cose degnie de memoria:nietedimeno hano dato cagioe ai grafacti:ne uol glio che a le géte paya cosa icogrua o icoueniéte si co pene lope có lucretía có sulpitía hóestissime e prudétissime done troueremo miscolate medea flopia e sépronía o le coforme alloro: leque furono de grade igegnio: no obstate chep uer. so imortale ne ame e ne laio de préde gsto nome de clarita si strectaméte che sépre significhe uirtu.ma itédo có pace dei legeti darli piu largo itellecto: & e mia itetioe itedere ele sere state que done clare le que p que facto laudabile. Io ho trouato p diuulgato sermõe essere nel modo notissime. pho che io me ricordo auere lecto itra li fionidi tra li scipioi tra li catoni tra li fabritii homeni illustri: ei qitionati e azuffati gracchi el doppio hanibale e ql traditor iugurta lisagui nati del ciuile fague filla e mario: & isieme co loro el piccho & auaro crasso: ueramente hauere salzato plaude le cose degnie de memoria & hauere abassato p repnsióe piu uole te le cose da no dirse no solamete sera da luna pte plaude i ducere alli che sono daso nobile i gloria:e da laltra p repn. siõe apoco apoco ritrare ei pigri dela briga.ma sera achora ristorare o uero auere ristaurato glla cosa lagle p diffecto de alcuna piccola scriptura aticha pare essere machata:one dio me so pposto miscolare alcune uolte alistorie alchu bla diméto de uirtu e pügirli i detestatiõe de le historie & entie ra ne la mête dei legéticacio che no paya che le cose haue ro conosciute dahoi degni de sede tochare solo la sététia: o

la scorteccia sedo laticho mo. lo peso che aueturata la psen te opera in piu ampla eloga historia no solamete essere uti le. Ma de necessita. stimado le dicte historie no macho a le femine esfere i piacere che aglihomeni cociosia cosa che le piu sapino poche historie. Ep cosequete piu logo sermone bisognia loro la cagióe:p che tra le done pagane no me pa ruto miscolare nulla sacradona hebrea o xpiana. Excepto Eua la pria madre de tutti e che ella coueneza tra loro e dif forme e no mi pare uadino in egual grado. Veraméte le do ne sacte xpiane & hebree costrisero loro medesime e oparono uirtu de costatia i sopportare cose aduerse seguitado e uestigii e comadaméti e lope de lo eterno pceptore xpo p acgstare la eterna e uera gloría doue gile ularono la costatia ela forteza sopportado gradissime e grauissime cole nei loro corpi & animi. Ematenendose giuste e caste o uero p uno certo instincto e dono de natura o uero piu tosto cupidigia de acqstare el breuissimo splédore de la gloria del mó do. Eoltra acio le sacte done christiane e le hebree no solo uiuano isplédore de uera e no macheuole luce nela icreata trinita. Ma le loro uirtu le loro sactita uirginita castita: la lo ro forteza isupare uicë li stimoli de la cocupiscetia carnale e sostenë ei crudelissimi tormëti dei tirani ploro meriti. E se medesimi cognoscano e sapiano essere scripta ciascuna p p prío uolume cú sacre lettere ede uenerada maesta doue dei meritidi qillo in nullo speciale uolume facto si come e detto sono dimostrati. E pho noi comiciamo a scriuere alchune de le loro cose qui palchuno pmio redere loro. Alaqle pics ciola opera gllo idio padre de tutte le cose sia pséte e uoglia essere adiutatore de la assupta fatiga. Si che quello che io scriuero conceda auerlo scripto in sua uera laude.

De Eua generale madre de tutti.



Olendo, adóquale foriuere de quali splédori

risplendessono le nobi le done prendere o hauere preso pricipio da Eua madre de tutti, no pare cosa indegnia. E ueramente ella nostra madre atichissima cho me so pria cosi so ador

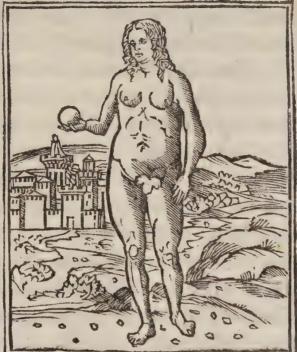

na de magnifici e alti splendori perho che no i questa pe nosa ualle de miserie doue noi tutti mortali asatiga nascia mo esta so producta; non con quello medesimo martello ne con quella anchudine che noi so fabricata; ne co do lore pianse el peccato del nascere; ne debil e e picciola se cudo elcomune nascere de glialtri uenne in questa mise ra uita, ma in modo non mai piu audito che adaltri adue nisse; perho che hauendo gia loptimo fabro e sactore de tutte le cose del simo della terra sormato adamo con la sua propria mano e lui transportato del campo poi chia mato damasceno nellorto del e delitie: & in quello auendolo de uno dolce e placito sono adormentato con artesi cio solo da lui conosciuto deldetto costato del dormente Adamo trasse Eua tutta materia e compiuta de acompagnarsi con homo tutta sieta per la placentia dellocho dos

ue ella era e per notitia del suo factore in mortale e dona detutte le cose, esuelgliato Adam allui fatta copagnia da luí anchora so prima eua chíamata che cosa magior.che cosa piu splendida puote mai aduenire ainascimenti. e qste cose pensate noi possiamo assaí chiaro coprendere lei eere stata p belleza de corpo mirabile perho qual cosa fa. cta col dicto de Dio che laltre creature non trapassi. & ex ceda in bellezza, auegnia che pani uegnia meno e alchuna uolta nel mezzo del fiore dela giouentudine per picco lo acto de infermita manchi. Non dimeno perho che le donet la loro principale dota la ponghino.e per lo indiscreto iuditio dei mortali gran gloria p quella hano acqui stata non come cosa supchía tra loro nobeltade e chiarez ze ma come singulare splendore e posta in costei e nellal tre che seguino se porra questa adonq Eua si per cagióe dela origine sua si'per la obligatione delluocho facta ella ciptadina del paradiso uestita de splendore incognito a noi mentre che con auidita se delectaua isseme co lo suo compagnio e marito nelle dolcezze e delivie delluocho lo inuidioso inimico della sua felicita con false lusinghe li mise in aio che facendo ella contra quello unico comada mento allei facto da dio ella sarebbe in magiore e piu ampla gloria lagle p feminile leggerezza crededoli piu che al lei e anoi no bilognaua e sciocchamente pésando salire a cose piu alte pria che altro facesse co suggestione la lusin gho ne li actrasse al suo marito allei ichineuole ala sua uo luta. Onde facedo estí cotra ilcomandameto divio que eb. bono con ardire temerario gustato ipomi dellarbore del

bene e del male codusse se e tutta sua sutura gnato e daqe to riposo & eterna uita i agoscia satiga e miserie morte de la diecteuole e dolce pria tra lespine rozze e scolgli hano codutti, pho che qui laspledida luce de la gle erao uestiti so dispita da loro ripsi da loro turbato creator & riuestiti di srode darbori cacciati diloco dle diitie e padiso terrestro co me sbaditi uenero nel capo de ebro doue la egregia do na Eua de tati nobeli doni riuolgedo el suo marito con la uaga la terra secudo che molti credono pria trouo el silar co la roccha & puo spesso il dolore del pto & essendo angustiata e molestata plamorte dei sigliosi e nepoti egime te so semp i miseria e lasciado stare ei caldi ei freddi e gli altri icomodi che ella sostene tribulata e angustiata nelle satiche puene a uecchiezza e così sinalmente mori.

TDe Semiramis Regina de babillonia.

Fo Nobile & antichif fima regia

de li assiri machi dom madasse chi sole so pa dre e madre se respon de che la lunghezza del tempo, che per modo de sauola la tol to usa. E piace asi antichi poeti che ella sos se figliuola de Nepm



tumno.llquale neptuno li predicti poeti per erronicha credulita affermano esfere figliolo de Saturno laqual cosa aduegnia che credere non bisogni. nó dimeno e argu mento che de nobili parenti generata fosse certamente q sta semiramis fo maritata a Nino re delli assirii del qua le Nino pattori un figliolo al quale puose nome Sara. tiel ma elli su appellato Nino pel nome del padre ueram te signoregiando gia Nino tutta asia & hauendo sotto misso li batri fu morto da una saeta. & essendo semiramis giouine el suo figliolo nino tenerissimo fanciullo stiman. do semiramisnon essere in alcun modo sicura de lorien. tale e si grande imperio metere in mano el feceno alfan. ciullo de si tenera eta fo de si alto e nobile animo che el la presumpse e ardi quelle prouincie lequale el fiero Ni. no hauea uinte e lottoposte per arme regere e dominare per sorza e de ingegno e per arte.e prima per una astu. tia feminea pélata una gran malitia ingano li exerciti del morto marito era questa semiramis de forma similissima al suo figliolo e pocho magiore de persona laqual cosa se miramis uegendo al suo preposito assaí conformarsi aca cio che cosa che in pcesso de tempo leguisse nuocere no li potesse prima copse il suo capo con capello e le braccia e le gabe con uestimeti uirili & pche latto dela nouita de lhabito admiratõe al populo non inducesse: ordino che p tutti ipopuli del suo paese se usasse simile portamento e cosi mostrando che ella stata moglie de Nino fosse nino suo figliolo e per contrario dimostrando nino essere Se miramis con marauigliosa sollicitudine obtenere la real

maesta. & observando nel facto dellarme maravigliosa. mente la militare disciplina e con marauighosa astutia se fingendo huomo e chome huomo fece grandissimi facti non pronando adalcuna fatiga e non temédo alcuno perí colo ne dubito ala inuidia de qualuche non ebbe alcuna paura o uergognia de palesarse & aprire publicamete chi ella era.e che cioche ella hauea facto lhauea uoluto fare. E ueramente hauendo facto có feminea astutia cose gra d & egregic danobilissimi forti & da robustissimi hoi uo lédo mostrare aciaschuno che non ilsexo ma piu tosto la uirtu dellanimo esfere opportua a limpio.laqual cosa gto piu admiratioe indusse nei riguardati tato piu ascende & amplia la iclita maiesta dlla pfata dona.ma accio che gra facti de lei piu distesi se mostrino e da sape che doppo la ta & animosa affectiõe pndédo la Reyna Semiramis larme co uirile animo no solamente el conquistato imperio del suo marito tene e mantene sicuro. Ma cobattendo co le sue battaglie e soprastando prima tutta Ethiopia aggiū se al suo reame equindi partita cum subite arme in quelli de india contra eiquali mai se non solo il suo marito Ni no era alchuno andato. Euintali e fottopostoli Babilonia cita in quei tempi edificata da Nembrotto nes campi de Senecarum Antichissima e grandissima cinse de nuoui muri de pietra cocta e los malthosfece de rena & de pen gola. Liquali muri fuorono de tanto circhuito e de tanes ta alterezza e grosezza che ueramente airiguardanti era admiratione grandissima. Ma accio che la multitudine dei luoi grandissimi facti appaya uniuersale per uno solo

facto de memoria ilquale per li antichi p uerissimo se afferma e da sapere che la nobilissima regina sottoposta tu ta lasia e riposato i pace tutte le parte del suo imperio un giorno secudo la sollicitudine seminile sacendosi e capelli pectinare e secudo la usanza del paese intrecciare hauen do folo lamíta intrecciati li fo significato lacita de babilos nia dal suo imperio essere rebellata laqual cosa itesa si mo lestalifo che subito leuata del ditto exercitio così mezza intrecciata prese larme e con grandissimo exercito ando subito ala dicta cita ribellata e quelli assediati con aspree continue battaglie combattendo non prima se uolse e no intrecciati capelli ritrecciare e mettere in ordine che la po tentissima e grandissima cita de babillonia dalei per longissimo spatio tribulata e cobatura su constretta arender. si e sotto ilsuo dominio ritornare del quale si animolo fa cto rende restimoniaza longissimo tempo la statua facta grande demetallo per questa cagione e derizzata in Babilonía. laquale statua era in forma e similitudine de una dona che hauesse e capelli mezzi îtrecciati e mezzi sparsi e pectinati. Oltre aquesto edifico Semiramis molte cita e molti singulari e gradissimi facti fece iquali da la lughez za dei tempi sono coperti per modo che quasi in sua lau. de piu no si troua.ma certo tutte le sopradicte cose lequa le non solo in femina ma in qualunche huomo fortistimo e ualoroso serebbeno grande e laudeuoli mirabile e de. gnie de ppetua memoria. maculo chomo femina co uno sceleratissimo uicio. Perho che ella intra laltre ardédo de una continua rabbia de luxuría se crede che con molussi.

mi se miscolasse & intra lattre cosa piu bestiale che huma na. Nino suo filiolo hebbe conuiciato ilquale giouine co mirabile formosita uolesse idio che nellecto oue per otio marcidua hauesse mutato ilsexo con la madresiche contra e niunghauesse con larme insieme sudato con lei. O scelerato e dishonestimo uicio ilquale lasiamo andare intra glialtri piaceri e riposi ma tra langustie e sollicitudine de 1 Re tra le sanguinose bataglie e come cosa monstruo sa tra li exilii elle lacrime nisuna distinctione de tépo guar dando questa pestilentía uola de sentimento in sentimen to occupando le incaute mente e conducele in disecto e duolo ogni bellezza de uirtu macula con bruta nota, del laquale Semiramis essendo olara mesura maculata e pen, sando con astutie mundane ricoprire quello che con las. sciuia hauea contaminatordicese che fece qila leggie che circha li uenerei e carnali desiderii susse licito quello che piacesse e temendo ancho che delle sue domestiche don zelle e camariere non fussono socciacte aluso carnale del figliuolo.dicono alcuni che ella fu la prima che trouo luso dei panni de gamba cive brache. & atutte le sue dome. Miche femme serro con chiaue e lacci dei duti pani de ga ballaqual cosa anchora per quelli de Egipto e de Asia se observa e usa alcui altri dicono che essendosi Semiramis accesa de ardentissimo desiderio de li abracciaméti del fie gliuolo e uoledo co lui luxuriare fo da lui estendo ello gia de compiuta eta occisa hauendo regnato anni trentadoi. alaqual cosa certi a tri contradicono che ella con la libidi. ne miscolo la crudelta, che coloro con liquali essa hauea iiii

## De Cibele

copiuto el suo ardente desiderio o p che ilsuo peccato sos se occulto o p bisognio subito doppo el choito si occidea: e ueraméte alchuna uolta cocependo sigliuosi e pli parti manisestandosi isuoi adulteri secudo che dicono alchuni ella ordino gilla egregia leggie della gle e sco metioe. Ma p che allei pesse pla doca lege algito ricopto el suo insicito ui cio p tato landegnatioe del suo figliuoso Nino no puote leuar uia per tre ragione lequale adisdegnio ilmoueuano e pria che uedeua lo incesto essere cominciato e sparto in piu psone secunda p che esso se reputaua auergognia de hauer madre si i pudicha luxuriosa, terza p che dubitaua de lei no nascesse figliuoso che succedesse i suo ipio epho Nino puocato a ira occise Semíramis nobile Regina.

De ope ouero Cibele moglie de Saturno.

Peouero
Opes uel
Rea oue,
ro Cibele
si possiao creder ali di
scipoli de prisciao itra
cose pspe & aduëse so
p molta clarita risplen
dente perho che secu
do el dire de molti i que
tempo ope so figliola
de uranio homo pote
tissimo e de uesta sua
molglie, E so sorella e



molglie parimente de Saturno re nulla cosa de gra scop che ella debia eëre così noiata trouiamo di lei solo che co astutia feminea libero da morte tre suoi figliuoli cioegio ue Neptumno e Plutone insieme con lo Re saturno suo marito delle mani de Amphione suo fratello con certi pa cti. Per laqual cosa quelli huoi la puosono in chiarezza de speciale deita e fo tenuta nobelissima dea madre de li dei. e per ordine publico li fuorono facti li facri templi con or dinati sacerdoti per modo tale che grandissimi inconueni entine sono seguitati & infraglialtri nella secunda guerra dei Romani e Carthaginesi fuorono madati huomini de gran nobilita e cossiglio ad Attalo Re de pergamo adimã dare alla sua statua có grande e divote oratióe líquali li fe ciono sacrificio secundo licostumi de li antichi:e presono uno grandissimo e difforme saxo de uno castello chiama to Axio ilquale saxo con grande sollicitudine e diligentia mandarono a Roma e so da romani có grande e sóma re ueretía riceuuto e poi fo collocato e posto i uno bellissimo tépio chome sublime messo de dio e choe messo salutife ro della republica per moltí tempi con moltí sacrificií e ce remonie fo cultivato & honerato da Romanie taliani tut ti.hor guardisi qui elmirabile inganno della fortuna o uero piu tosto ciecita o uogliamo dire fraude e deceptioe de huối ple chui opatione qîte cose se fanno che una femia agitata e piagata de molte fatiche e poi uechia morta e ritornata in cenere e collocata nellinferno fusse creduta esse re dea e da tuttolmondo si logo tempo fusse honorata de di uini exequii & honori.

De Iunone Regina dei ragni.

V none fi gliuola di gliuola de opes puerfi de poeti e per er rore dei pagani fo reputata datuttolmodo uenerabilissima & an teposta & allocata so pra tutte le infecte de la infectioe de la infection de lita del paganesmo in tanto che ei taciti de ti de quei tempi no eb



bono forza non obstante che rodao tutte le cose che una hopera de si grande infamia no cresciesse tanto che ilnome di costei no susse pinsino ala nostra eta notissimo, un ramente de lunone possiamo piu tosto recitare la ingressa fortuna che di lei referire cose de memoria degne. & qual su adunque sesendo partorita de uno medesimo parto isie me con gioue de creti laquale gioue la ingannata antichi ta e gliantichi sinsono e dissono essere costei madata nel tempo de la sua infantia a samo e qui mandata co grade diligentia insino al tempo da maritaggio. Fo poi maritata al suo fratello gioue laqual cosa per moltissimi tempi tentificho lastatua che era in lo tepo del dicto luocho de samo no picchola gloria ma gradissima alloro e alloro genti che appo loro susse lasta e disponsata lunone la que era

De Iunone

riputata de loro dea e Regina del cielo. Et accioche legier mente no machasse memoria de lei edificarono un tempo el piu marauigliolo e ilpiu grande che alchuno altro ch fusse nel modo & edificatolo al suo nome seciono scol pire la sua imagine in una parete de marmo i acto de una uergine maritata & antepostela aldicto suo tempio. mas ritata aduqu Iunone al dicto gran loue & crescedo lo Imperío nei soi e della sua fama portando il suo nome e per largo confegui de auere no pocho ma molto e grade sple dore ueramente pare che poetica fictione e no sana liber ralita fo facta Regina del cielo glla che era stata facta Re gina del mortal mondo lantipuo sero aireami e alerichezze.non lolamente li comiscero le ragioe coniugale de ma ritaggi ma che ella fosse aiutorio e saluatrice delle donne che partoriuano credettono & molte altre cose da ridere piu che da credere. Per lequal cole così inducendo lo ini mico de la humana natura per la gente di quei tempi fuo rono constructi & edificati al suo honore molti templi & altari e molti sacerdotali giochi e cole sacre secundo lanti cho costume. e tacendo de la ltre cose da poi assaí iui fo lógamente honorata da quelli argiui populi: de Achaya:e da quellí de Carthagie & alultimo portata a Roma li cam pidolglio in la cella de loptimo e maximo gioue non altri mente che congiunta al suo marito locata sotto al uoca bulo de Giunone: Regina da li romani signori de le cose con molte cerimonie longo tempo fo honorata e adorav ta. Etiamdio da poi che apparue in terra el uero Idio xpo ielu saluatore nostro.

De Cercre dea dei fructi e Regina de sicilia.

Eref secudo ch mol
ti uolglio
no dire fo
Regia de sicilia e so di
tato e si sotile igegnio
che pria nel suo paese
peso el lauorio dei capi & isegnio domar ei
boui & adare sotto ilgiocho e sece sare lara
tro el uomieri & arare
e semiare la terra & i
gila sece semiare ilsru-



lo aglihuói del suo paese igli erano usati a magiar ghiade e pomi saluatichi e so chiamata dea de fructi terrei & homorata de diuini honori ecredetono lei essere figliuola de Saturno e de cibele. dichono che la dicta ceres ebbe una figliuola del suo fratello gioue chiamata Proserpia laqua le so rapita con grandissima turbatione de la Madre da Orcho Re dei Molossi e secundo dicono le sauole so cer chata longhissimo tempo. Fo anchora unaltra Cerere nella regione de Atthicha e nella cita de cleusin chiara an chora appo isoi per si medesimi meriti. Per laquale di chono obsequioso essere stato Tritholomo laquale perchoche lanticheta dei tempi la honoro de deita e de diuini honori per tanto me e paruto sotto uno nome portare

De Cerere

glingegni de amendue iquali ingegni non lo si io debbo lodare o biasimare. Chi sara colui che biasimi coloro che tranno fuora de boschi glihuomeni uagabundi e salua. tichi.chi biasemera coloro iquali reducono quelli che uiueano secodo uso de fiere in uiuere humano: chi biasime ra quella che abbia trasmutato leghiade in frumento. del quale il corpo ne diutene piu lucido le membra meglio disposte ei nutrimenti piu conformi alhumano ulo. chi biasimera coloro che el circhuite ripieno mondo de spini e de alborí saluatichi hanno ridotto incultiuata belezza & utilita publicha, chi ardira dire male di coloro che il roza zo mondo hanno rídotto in ciuile: chi dira male di quelli che hanno excitato lingegni de ipigri & indocili a conte platione. Chi condanera coloro iquali hanno tratti gliho mení aí lauori dei campi. Per chui cagione sonno cresciu te & ampliate tante citade e tante de nuouo factene tan ti imperii tanti reami e de expectabili & honoreueli co. stumí sonno trouati. Si alchuno sera si simplice che li bia simi sera reputato non sauso. Da laltra parte per contrario.chi lodera una moltitudine sparsa de huomeni habi. tanti in boschi in selue o in Inochi campestri usati mangiare e uiuere de ghiande e pomi saluatichi berbe e lacte de fiere e bere acq iqli ne loro prio stato erão co lanimo ri posato tutti sobrii tuti pudichi etutti liberi coteti solo ala legge de la natura, nei pecti deigli no era alchuno pesie re de sollicitudine: mudane nullo rachore: nullo odio. Et, in allo tepo non solo temeano de comettere: ma no erano dalloro conosciute. Da poi p la moltitudine dei cibi ei capi

De Cerere

le terre ei luochi usati de essere comuni comiciarono ades sere diuisi e disticti p termini co fossi eco muri pliqli siano sotoposti ale sollicitudie e cure de la uorare e d tuti glialtri lauorii de mortali. quei uene la pouerta la sollicitudie glio dii e piati q saguinoie battaglie so uenute da loro e uolate ptutto il modo: la isiamata iuidia hasco chi le salce sacte p segare le biade couertite sono i aputati coltelli. Da qste co se seguito el nauigare el mare plogle li orictali co li occi détali isiemesi sono cognosciuti e spesse nolte cobattuti. Da qli delicati cibi e uenuta la grassezza e la molleza dei corpila sollicitudie de supchi uestiri de le mese e de li sple didi e oltraggiosi couiti: da loro la uenerea cocupiscetia.e la luxuría lagle era stata fredda isino a quei tépi comincio a riscaldarsi no senza gradissimo incomodo e dano de tu to el mondo. e quello che e anchora peggio si forse trans. correndo gliani aduiene che alcuno temporale uada non uguale o pira del cielo o pguerra chome spesso aduiene che mancho che bene respondendo le terre seguitano p la carestia li aspri degiuni e la crudelissima fame entra nel le picholissime case de pouerta spessissimo no senza gran perícolo e dano dei richi. Sono anchora ei sopraditi delicatí cibi cagiõe e principio de pistolentia de morbi. dalo, rojuiene la sozza magrezza daloro el tristo pallore eltre. mito ela debilita e ploro si corre nó solo in diuerse mala. tie ma nella subita morte lequal cose con molte altre hauendo riguardate diro io so che quella eta aurea so piu pciosa non obstante che susse rude e grossa:io dico che el la sia antiposta a gsta nra ferrea e superbo seculo.

# De Minerua o uero Pallasuergine

I nerua o

las fo una uergie de tâta excelsa clarita che molti arbitraro chel suo nascimento no sol se de cosa mortale. 

fra ueramente se dice prima essere conosciu ta i terra al tépo de og gigio re appsso illacho tritoso ouer distigi allo co psirtia miore, so cre



duto este gñata seza madre del ceruello dgioue edal cielo madato. Il que error eda ride e tato ebbe piu sede quo il suo nascimeto e origene so piu occulto & sermarono e greci che ella soste e petua uergie, e pet hauesse piu sede agiúseo che ella cobateo co uulcano idio del suocho. e oltra acio di cono che ella so qlla ch pria larte dla lana d nuouo mai sa puto trouo mostrado pria come larte dla lana d la sua sup sluita purgar sidouesse e i ch mó se mollisticasse eremorbe disse coi deti del serro e come i sula rocha se metesse e co le ditai sila se reducesse epoi peso il mó d tesserla e come se i trametesse oli sila ecoe seguigeseno plo trato del pectie & i ch mó se saldasse il tessuto có calce elloto. De la quo a se recota p la grabattaglia dei collate e pozoní che so isra lei & aragnie. Et achora ella so qlla che trouo luso de losio nó

De Minerua

mai intra mortali odito infino aquel tempo che ella infegnio chome le oliue le loro anime détro le douesseno tra ctare con le macine e poi premere e lolio cauarne. la. qual cosa per cheaisausi de quel tempo parea cosa mole to utile allei se crede essere attribuita per quelli de atten ne la uíctoria contra Neptuno dio intraglialtri degnio de esfere nominato. Dicono anchora che hauendo ella tros uato prima luso dei carri che sua opera su per arte conuertire ilferro in arme e con quella ilegnare coprire elcor po delhomo e che ella insegnio lordine de le schiere dei combettenti. e diede le leggie e ordine a tuti quelli per li qualí ala bataglia per cobatere si ua. Dicono anchora che ella fo trouatrice dei numeri e diede quello numero ilqua le noi obseruíamo nellaltre cose credeteno che le sampo. gnie dei pastori facte per lei dosso de alcuno ucello o ues ro de canne de paduli che ella prima lhauesse facta e co. posta e mandata in terra dal cielo. per che rendea e facea parere ifiata la gola del sonatore e labocha difforme. Che bisogna dire molto latichita prodiga largitrice della deis ta attribuirono el nome di dea di sapientia allei per risper Cto della qual sapientia tracti & inducti quelli de Atthe ne pho che la cita parea apta a lostudio per loquale lho. modiuiene sapiéte presono ladicta minerua per loro pa trona tutrice e difensatrice & edificaro al suo nome una rocchaforte e constructa e consacrata al suo honore in uno nobilissimo tempio quella feciono dipingere in cota le forma. Prima con gliochi guerzi significado si chome conoscere non poidoue guarda lhomo guerzio Cosi no

De Minerua o uero palas

puo intendere doue guarda & intende lo intendimento del saujo fecerla anchora col capello delferro incapo une lendo significare el consiglio del saujo essere coperto. De pinserla uestita de cocta deferroadimostrare chelbon mo sauso e coperto e armato in ogni parte doue e colpi possom uenire: seciola anchora con la lácia lunghissima adimostrare che lhuomo sauso ordina da lugho isuoi aus si e pésieri Anchora la depinsono con lo scudo in bracio de cristallo nelqle era fissa una testa de serpéte chiamato Gorgone adimostrare che lhuomo sauso deeauere insua defensione coprimeti & argumenti lucidi e si posati & ar mati de serpétina scorza che per lo loro intuito e riguar. do li huomei riguardanti payano estere saxi. Ep sua guar día pusero um uespertilio che uede di nocte adimostrare & asignificare che lhuomo prudete e sauso uede cosi nel le tenebre chome nella luce. Imptanto la reueretia e la fama di questa donna se sparse per lo longho e per lo lar. go & tantoli fo in fauore lerrore de li antichi che quasi p tutto luniuerlo mondo fuorono facti e constituiti templi e celebratili divini sacrificii & monto tanto lerrore che e romaní in campo doglio alato alato a loptimo e maximo Gioue li fo facta una capella intra liddii piu speciali & e. gualmente có la Reina Iunone fo questa Minerua in reuerentia alloro. Sono non dimancho alchuni e molti sa. uiissimi e grandissimi huomini che dicono che le sopradi cte cole non per una sola femina dicta Minerua in reue. rentia alloro. Ma per piu altre femine dicte Minerue fuo

## De Venus

rono facte. Laqual cosa io consentiro uoluntiere acio che il numero delle semine chiare sia maggiore

De Venus regina dei cipriani.

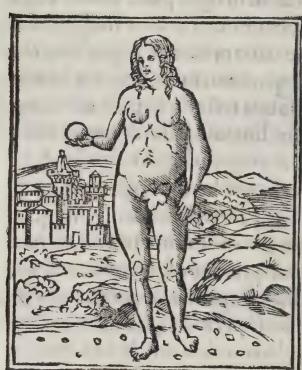

Enere u ole la oppinióe de molti fol le una femina de cipri Ma chi fusse il suo pa dre e madre ne e oppinióe dubia po che alcuni dicono che ella fo figliola de uno che eb be nóe cirro e de una dópna dicta Siria. Alcuni altri dicono che ella fo figliola de Cirella fo figliola fo figliola de Cirella fo figliola fo figliola de Cirella fo figliola fo f

ro e de didone femina de cipri. Alaquale for le per alzare la clarita della sua bellezza dicono che ella so generata de Gioue e della dicta didoe ueramente de qualunche gene rata sosse intra le dopne clare piu tosto per la sua illustra e marauilgisosa bellezza ho preposto di porla che per lo uituperoso trouato e prouato suo adulterio. E ueramente ella so dotata de tanta bellezza de uiso e de corpo che spesso e riguardanti per marauilgisa se inganauano. Per

Regina dei cipriani

ro che alchuni diceano che ella era una stella de cielo che noi chiamiamo Venus. Altri diceuano che ella era una femina celestiale mandata in terra del grembo de Gioue in breue tutti offuschati de spessa caligine non obstante che sapessono che ella era nata de mortal semina affer. mauano e diceuano che ella era dea immortale. Et dice. uano anchora: e con tutto illhoro podere affermauano che ella era genitrice de lo infausto amore ilquale chiama uano Cupido. Ne allei manchaua larte: ne prendere con uarii modi & inganare la mente de glihuomeni Rolti riguardanti. Per aqual cosa essi non sapendo resistere ai suoi copertie maluagii facti iqual, facti ad alcuni nociuti sono: so tenuta figliuola de Gioue e una uenerandissima dea. Non solamente de quei de facos castello dei cire priant antichissimo fo placata e honorata e con lo incen so profumata pero che pensauano che la morta luxuria: e libidinosa femina prendesse dilecto di quello odore col quale uiuendo nei meritricoli luochi si profumaua. Ma ueramente fu anchora honorata de diumi honori da tutte le natione e maximamente dai Romani. Iquali per lo passato edificarono il tempio della genitrice Venus e altrigrandi honori. Ma che bisognia molte cose dire: el so creduto da molti che ella hautsse duo mariti. Ma a qual prima le maritasse non e ben certo. Volgiono alchuni che Vulcano Redi Gliemii e figliuolo de Ioue de Creti doppolamorte desquale se marito Adone si.

De Venus Regina de Cipriani gliuolo de Cinara de Mirra Re de Cipri. Ilche me pare piu uerisimile che essi uogliam dire che Adone susse suo primo marito. Pero o per uicio de sua complexione o ue to per impersectione diquella legione. Nella quale parche lassiciuia abbia singulare poder o uero che ella el saces se p malitia dlla sua corropta mete eendo gia morto Ado

ne in tâto stimolo de luxuria si lasscio trascorrere che sen za lossusciamento dei suoi belgliocchi per moltissime e spesse fornicatione obscuro e maculo ogni clarita de la sua marauilgliosa belleza. Pero che essendo gia noti isoi

uitii ale legione circostante e che ella era stata trouata da Vlcano sornicare con uno giouane della qual cosa ebbe luocho la fauola che se legge de marte. A lultimo uolena

dosi leuare e coprire um pocho la uergognia della impudicha fronte e per dare a se piu ampla licentia de lassiciuia e de fornicatione penso una sozzissima & habomineuo.

le malitia quasi piu da tacere che da dirla. Per la quale apparesse che ella so la prima che trouo luso publico delle

meretrice ordinando le matrone a principiare cosi disonines la cosa. Alaquale habomineuele opera li usi dei cipria

ni per longhissimo spatio de tempo ne renderono testi e monianza mandando le loro figliuole uergine allato del mare accio che usassero el concubito con li strani. E cosi

mostrasse auere pagato a uenus ei sacrificii della loro sur tura castita e al fine guadagnessero le dote. laquale habo.

minanda pazzia trapusso insino ali Italiani: che alchuna

uolta faceuano iluochi publici de le meretrici.

De Isis o uero yo Regina de quelli de Egipto



Sis laquale prima fo chi amata yo fo non solamete clarissi ma. Regina de li Egiptii. Ma lultima fo alo ro sanctissima e uene rabile deita. Mai che tepio de che padre: o deche madre susse ta: Li Illustri scriptori delle istorie ne dubi tano. Sono alcuni che dicono che ella fo si

De Isiso uero yo Regina de quelli de Egipto se trasmutata in uaccha e poi data a iunoe. Et eendo more to Argho guardíão de mercurio e soctoposto ala uaccha da giunõe mostro e doppo qsto subitamete co rapto cor so fo portata in egipto hauedo da se la dca y sis ricouenta la sua prima forma et ecndo nó yo piu ma ysis chiamata tutte gste no discordano da la uera istoria. po che sono al cuni igli dicono che yside ecndo uiolata da gioue e p pau ra del padre co alcui dei soi entro in una naue lagle porta ua pinsegnia una uaccha e andossene e giunse in egipto co plpo uento equiui rimale, ma co che pacti obtenesse la signoria de egipto no se troua scripto, no dimancho se crede che a pena ui trouasse se no populi rudi e grossi e q si ignorati de tutte le huane cose. E uiueano piu tosto come bestie che secodo il costue de gliboi . Aliquali no seni za grā fatiga insegnio coltiuare e seminare le terre & inse gnollo coe esti se douesseno reducere in uno e mostro los ro el uiuere secodo le leggie ciuile. E fece tanto che crede ctono ageuelmente e affermarono che fusse madata dal ciel. E uenendo essa a morte la honorarono de diuini honori: e crebbe si la sua fama chea roma, giadona de tutte le cose li so edificato uno grandissimo tempio. E questo er rore passo in barbaria & in le parte de ponente so ancho. ra de qta clariffima feia marito uno huomo che ebbe no me Apisilquale la erronicha antichita penso fuste figliuo lo de gioue: e Niobe figliuola de froucho. Ilquale Apis dicono che lassciato il reame de Chaya a gialeo suo fratel lo hauendo gia.xxxv.anni signoreggiato gliargiui se não

De Europa regina de Creti

do in egypto e signoregiando insieme egualmente co ysi de su tenuto come iddio: e so chiamato Osirim o uero Se raphim: be che sieno alcuni che dicono che ebbe um cer to huomo per marito che ebbe nome Tologano: e che de lui ebbe um siglivolo che ebe nome Epaso. ilquale so poi signore de Egipto e so poi chiamato da la gente siglimuolo de gioue e suo.

De Europa Regina de Cretí

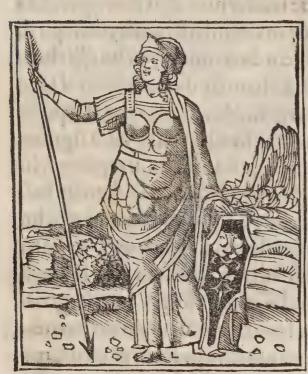

Vropa ima ginaro alcu ni che fo fi.

gliuola de Fenice. Altri dicono che so sigliuola de Agenorre Re dei senicite che ella so de marauelgliosa bel leza: e che Iupiter se innamoro de lei senza auerla ueduta mai. E il possente huomo or dino che ella susse su singata: e factela scen dere de la montagnia

doue staua a guardar gliarméti del padre e cosi se codussero infra ellito dei fenici: e quiui fo rapita piupiter e mes la in una naue che portaua per insegnia um thoro bian-

c iiii

De Europa regina decreti

cho e portata in Creti. Eueramete io stimo no eere da lo dareiel dar troppo gra licetia ale uergene de adare uaga, do sole e lassiciarle auere le orechie chine a odire le pole de ciascuno. Cóciosia cosa che so ho lecto molte uolte essere aduenuto che p cagioe delle dicte due cose sono in pmu te alhoesta uitupose note, legle note no obstâte che il pec cato no siamo ha potuto leuar uía la bellezza dlla ppetua castita delle dicte due cose appare manifestaméte un pse cagiõe la fauola la gle se legge che Mercurio tiro gliarmé ti de fenicie allito: e gioue trasformatosi in thoro portado notado co seco la uergine in Creti, E ueramete de tepo di gsta rapina uariano: e discordano multi.po che gllichela pogono eére facta piu antichaméte dicono che fo al tépo che danao regnaua agliargiui. Altri dicono che al tepo de Accixio. Li ultimi dicono che fo al tpo che Padio signore giaua athene, ma ame pare che fulle facta al tepo de Mi. nos figliuolo de europa. Altri uogliono che folamete fufse spolzellata da giouese che poi fusse maritata ad asticho re de Creti delquale parturisse poi minos, o uero mino ro domâte: e Serpandõe. Altri dicono che fuorono figliuoli de gioue. Alcuni dicono che europafo per nobile gener ratione chiara. Pero che fenicie p loro meriti nei loro te. pi : grandi e notabilissimi huomini preclari & auanzanti glialtri. Ma ueraméte: o phonore del diuino suo marito: o uero pgratia dei figliuoli stati re o p special uirtu de se stessa che dal suo nome la terza parte del modo e nominata.ma 10 giudico che europa femina notabile e lauda.

De libia regina de libia

bile puirtu sia chiara no solamete p lo nome suo cocedu to a una parte del modo magiormete la giudico chiara p una statua de metallo facta a Taranto p lo illustre philosopho Pytagora dedicata, ad Europa.

## De libia Regina de libia.

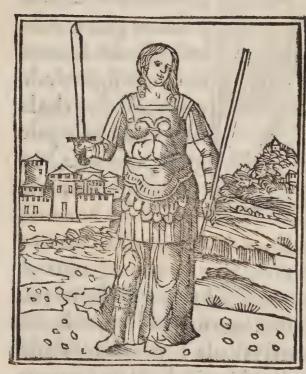

lbía secodo uolgliono gliantichiso simi auctori so sigliuo la de Epacho Re deli Egiptii e de Cassiopia sua sposa e so per legi timo matrimonio con giunta a Neptuno ho mo stranio e possente e del pdicto Neptuno no partori um figliuo lo alquale puose nome Guxiride. Ilquale

fo'poi crudelissimo Tíranno del superiore Egipto. Le magnisiche opere de costei se credono essere da glianni cosumate.ma che elle sussono grandissime assaite dimore strato lessere ella statua doppo isoi de tanta autorita che tutta quella parte de lassrica da lei signoregiata susse dal suo nome dicta libia.

## De M pesiate lampo Regina delle Amazone



Arpesia o uero Martesia: e lampado fuorono sorelle & insieme fuorono re gine dele Amazõe. E pillustre gloria delle battaglie che feciono se dissono sigliuole de marte: dlle gle p che la istoria e aticha: e pele gria e poco nota. Nel tpo adóq; che il paese de Sitia era hitato da

le dce dóne eendo paese saluaticho nel gle andato nó era nísuno strano. Et sapendosi dal sin o Arisonico pínsino al mare occeano due giouení realí Silixios e Scolapro no matite scacciatí popatióe delli loro magiori del paese có parte dei loro populi uenero pso de Tremodóte siúe de Capodotia. E qui occupado le hitatóe di gili de Cirria ru badote tepestado il paese e uiuedo de rapine e de robbatie platio de tro cosumarosi glihuoi di gl paese che gsi tutti siuinsono plagl cosa le dóne rimasono uedue. pilglia rono tatamolestia e si sorte se isiamaró che có gli pochi de hoi che glierao rimasi adarono a cobactere có loro inimici e so si aspo illoro assalto che si scossisse e de tutto si caccia

De Marpesia: e lampo Regina delle Magone. rono fora dei loro cofini e da allo tpo poi diereno tribula tiõe e bettaglie a tutti iloro uicini. e paredo loro el marita le co li strani piu tosto seruitudie che maritaggio e uede do le feie bastare ale bactaglie e alarme senza huoi de co mune cófiglio le leuarono tutte cótra aloro rimasono po chi mariti iloro e tutti li occisono. E facto gsto couertiro, no iloro furore cotra e loro inimici e si potete e si aspame te cobatterono e tribularono tutte le circostantie dei loro uicini che li codussono adomadare e uolere pace co loro Doppo: la que pace facta: le dicte feie p seguire sucessiõe usarono alcuna uolta stare co loro uicini e come aueano coceputo tornauano ale loro pprie statie.e uenedo alass cto del partorire teneuano affo modo cosa no solo cruss dele.ma ihuana che tutti ei nasceti che erao maschi occio deano: e le feie se seruauano e semp le sollicitauano ala ca uallaria. Alegle uergine piccole incedeano có foco la mamella sinistra: o uero có medicameto ipacciauano laccres simto di glla a fine che nella eta copiuta no limpacciasse lo exercítio del faíectare e la mamella dericta lassciauano in tacta a fine che di qlla potesse nutrire, plaqle cosa cose guiro il noe de lamazone. Ne le dicte feie ebbono cura d nutrire le dicte fanciulle de rocha.o de acho.ma nutriua le a caualcare: giostrare: saiectare: a cacciagione : e atutte cose uirile che adarme se richiede. Perlequale arte non solamente tennero e posseddero e campí e paesi de Sitía. Ma occuparo la piu gra parte de leuropa:e conquistaros no una gra parte de lassa. E uénero si temute daí loro circostati che qui ciascuo le temea. Poi ordinarono doi regi-

DeTylbe

ne ploro reggimto cio fuorono; marpesia: e la pedo socto reggimeto delle que come ho dimostrato desopra acrebe bono maraueglio samete illoro imperio. Et ueras ne que marpesia e la pedo e endo clarissime que la militare dissorbina ptiuano le puincie che qui luna andaua alaqsto delle strane nactio e la ltra rimanea ala guardia del reame. Ma allultimo menado e coducedo la pedone, lo exercito suo cotra ali inimici & e endo assalta dai barbari. liqui la ueano co aguati madata e rinchiusa e marpesia sidados troppo del suo podere co parte de suo exercito so morta e rimano sono di lei doy sigliuole. Ma che seguisse poi di lampedo non me ricorda auerlo lecto.

De Tisbe uergine de babillonia.

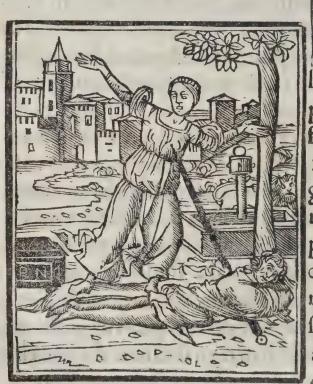

de babilonia de facta intra mortali piu plo fine del suo in felice amor che paltra sua nobile opa. Adue gnia che di lei p li nri magiori fi trouão scri pto chi fosse il suo padre o madre. no dime no che ella hauesse le sue case in babilonia: appresso di quelle de Pirramo fanciullo

De Tisbe Vergine de babilonia

della sua etade chiaramente se crede. Perchequesti due in loro pueritia usando insieme per cagione de uicinanza comiciarono adamarsi de puerile amor e cressendo moltiplicaro infortissimo ardore. Iquali ad eta piu matura cominciarono per segni a manifestarsi luno a laltro. Ma Ti The gia facta grandicella fo ristrecta dal suo padree ma dre a stare in casa laqual cosa adamendue molestissima era. Cominciaro a penssare come parlare se potessono & infegnandoli e solliccitadoli amore trouaro in uno luo cho secreto nella parete del muro comuno uno picciolo sesso non mai per altri prima uedudo, alquale spesso se parlauano. Hora cresscendo lardore delloro dolce e ser. uentissimo amore tenero consiglio de fuggirse de casa. Et ordinaro la seguéte nocte partirse e andarsene in uno boscho presso la cita e quello ala sote dicta de Nino aspectansi luno laltro. Venendo adonq la nocte e Tisbe for se piu ardente ussci di casa coperta de uno palio e tutta so la se dirizzo uerso il boscho giunta ala fonte:e quiui aspectado lamato Pirramo uidde dilungie uenire una lionele sa laquale ueduta lassciando il palio disauedutamete sugo ginelle selue lalionessa giunta ala sonte assetata insangui nata della passciura preda beuese trouato il pasio secudo fuo uso se necto aquello la saguinosa boccha & insangui natolo e stracciatolo: se parti. Intanto Pirramo che della sua casa peruene nel boscho giunto presso ala sonte trouo el palío cosi sanguinoso di che imagino che alchuna fiera diuorata lauesse. Comincio a piagere e acondolersi

De Tylbe

amarissimamente. Et chiamadose misero edoloroso trasse la spada che portata havea e suriosamenre se la misse nel pecto. Non dimoro molto che torno uerso la fonte Tilbe e conobbe che era il suo Pyrramo corredo per uo lerio abracciare trouolo per steso in terra bocchoni. E stu pefactanel primo conspecto trista e dolorosa se sforza. ua uolerlo aiutare e con abracciamenti e con basci uolere alquato lanima ritenere. Del tutto lui ueggedo affectarsi ala morte sapendo che per lei moriua delibero de usscire de questa uita. E tractali la spada dela serita chiamo co alussima uoce Pirramo dicedo che almen riguardasse la sua l'isbe morire & arpectasse laia sua accio che insieme in uno luocho ne andassono. Aperse Pirramo ei grauati occhi e riguardo Tisbe che il chiamaua. Lagle sictase la spada nel cor le giecto sopra il pecto de la lustimo gioue. ne & spargedoil langue leguito laia del gia amato gioue ne cioe pirramo morto. Ecosi aduene che quelli iquali la inuida sortuna no sostène che co placiti abraciamenti se congiugnessero insieme:no puote fare che loinfelice san. que de amédue no se congiugnesse insieme e si li mesco. lasse. Deh qual sera quello che a questi doi teneri gioue, ni no habbia compassione ueramete colui hauera il cuor uía piu duro che saxo ilquale per loro alcuna lagrimetta non gietti odedo di tanto e si dolce amore si inselice fine amatono uerameti ei dicti fanciulli. Ma no pero meritarono si crudo e sanguinoso infortunio Certaméte li inor. dinati appetiti dei giouani co grade sentimento: e modo

De Ipermestra regina

fono da e cre refrenati. Accio che p troppo subito & aspero castigameto i despato e fi le iducato la passio del deside rio usenir da no moderato uigore e de pestileua: e quasi p stagello e tormito dei giou e i nelli ali sopporte o deve e e e il patieti aio. po chi cosi uole do la na dlle cose cosi e facto chi metre che siao gioueni noi scurremo in amore & desiderio de figliuoli afine che la huana generatio e in macamto no corra si lacto del choyto se indignasse nella uechi ezza. De Ipmestra regia di gliargiui & sacerdotessa de suno e.



pmestra chiara no solo per li gnaggio. ma p dgnita d uita so sigliuola de danao re de gliargiui.e molglie de l'nceo suo cugino.

figliuola de danao re de gliargiui.e molglie del nceo luo cugino. Et ueramte pleistorie dli atichi se troua che plo passato tpo i egypto fuorono doy frantelli figliuoli dl prio re

de pemínetí plo ipio & spectabili a glialtri del gli uno ebbe nome danao e laltro ebbe nome Egisto. Nó ebbono costoro la fortúa egle i figliuoli nó obstate che p núo eglita d figliuoli auessero, po chi danao ebbe cingta figliuole & Egisto cingta figliolie certamte eendo ruelato a danao poraculo dastrologi che elli doueua eere morto ple mão

De Ipermestra Regina de gliargiui de uno suo nepote. Hauendo de cio grandissima paura p che de si gran numero de nepoti non sapea qual di loro eere douelle seguito che Egisto richiese el matrimonio a danao dele sue figliuole aisuoy figliuoli. Alaqual domada danao pensando crudelissimo facto: subito consenti. E ue nuto el di dele nozze danao amoni e amaestro le figliuo, le dicédo, che si ele amauano la sua uita la prima nocte ci aschuna douesse occidere il suo marito quado radormen tati le fusseno e cosi seguito che ciaschuna occise il suo sal uo che Ipermestra. Ma piu tosto suelgliatolo e scoperta. li la cosa:el consiglio che sene suggisse:si che scampo dala morte. Danao la mactina la fece incarcerare e forte labiasi mo. Q uesto danao o caccíato o fuggendo da se:o vero che fusse chiamato ingracia e quiui occupo e tene per in gegnio e per forza el regnio de gliargiui. Per laqual cosa e nelquale luocho si uogliono alcuni dire che fusse per lui perpetrato el predicto per lui comesso peccato. Ma per qualunche modo fosse facto e doue el dicto danao fo oco cilo dalínceo e in suo luocho. El dicto linceo regnio gliar giui e fo loro re. E tracta fuora de prigione Ipmestra con melgliore gratia chome cara sposa congiunta a se la fece participe del suo regnio. Alaquale non solo so facto hono re chome Reyna ma facta sacerdotessa de lunone de Ar giua. Per laqual cosa adornata apparue de cadore de dop pio e lucido splendore. Et andado la ltre sue sorelle in di-Shonesta infamia essa Ipermestra per la comendabile pie ta lasscio il suo nome notabile e degnio de laude insino al nostro tempo. a sale somo a litale a conflat et.

De Niobe Regina de Tebe.

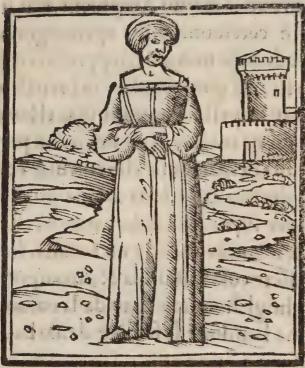

Iobe itra le nobile done al uulgo no tissima so sigliola de Tantalo antichissimo re de frigia e so sorella de Pelope e so marita ta ad Amsione. ilquale in quel tempo so cla rissimo re dei Tebey. si p che ello era figlio lo de gioue: e si p che era da se uirtuoso e di gran sacundia. E per

seuerado e crescedo p sua cagione la signoria del regnio la dicta Niobe partori de lui secti figlioli e secte figliole. Laqual cosa si sauía susse stata & humile si douea essere ca gione de grandezza e d bsi. Doue el cotrario so pleuarse supbia. Q uesta si per lo splédore de tanti figlioli si per la grandezza & honore dei suoi magiori moto in tanta elamione de supbia che ella psumpse parlare contra si disque sta Niobe uene nel mezzo del populo oue se cerimonie dei dicti sacrificii se saceuano: quasi suriosa incomincio a gridare. Q ual pazzía e questa che uoi tebani sate in dispore le cose sacre: e latonia semina figliola de Ceo tyranino laqual no porto mai se non doi figlioli: e questi de admitterio & antipoetela a me ch son uostra regina e nata de ulterio & antipoetela a me ch son uostra regina e nata de

De Niobe Regina de Tebe.

Tátalo re & ho del mio nobile marito Amphione.xiiii.fi glioli. Q uesti honori e ceremonie a me apertengono doppo lequale parole aduenne non molto appresso ei di cti figlioli de Niobe in florida giouentudine in breuissi » mo spatio de tempo tutti de pestilentia morirono el loro padre Amphione per subita malatia diuenne ciecho per laqual cosa uenne in tanta desperatione che con uno col tello se tolse la uita. Niobe rimasa uedoua del marito e di tanti figlioli diuenne per superchio dolore mutola che parea uno immobile & insensibile saxo e no femina. Le superbe femine dico essere cosa fastidiosa & incompore tabile e la chagione e che gli huomeni sono da la natura producti de animo alto e lato doue le femine de aio bas. so e rimesso ingegnio sono pducte e piu tosto apte e disposte ala bocha e al suso cha a li imperii. Per laqual cosa non e molto damareuiare se lira de dio piu tosto se inchi na sopra le super be femie cha sopra gli huomeni e si piu crudelmente sono giudicate e punite ogni uolta che per superbia trapassano & excedono i termini de la loro de bilita e natura si chome fecela insipiente e prosontuosa Níobe. Laquale ingannata da la fortuna non ricognobe be la gratia de tanta moltitudine de figlioli se non de la sua propria uirtu. Laquale Niobe piu subitamente cha sauiamente operando merito de piangere ne la sua uise ta la sua disauentura e che di poi molti tempi il suo noz me susse dispiaceuole esastidioso a tutti quelli che ues rannodoppolei.

De Ysiphile Reginade lenno.

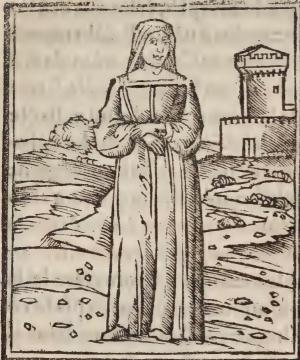

na nobile e notabile si per la piesta che hebbe di padre si per lo infelice exilio si per chagiõe del fan ciullo del quale so bai la si p ritrouare al suo gran bisognio ei sigli e ueramente ysiphile so sigliola de Thoan te Re de Léno. Il que regnaua in quel temo

po.entro ne lanimo de le femic di quella Isola la Rabbia de uolere del tutto ogni cagion rimossa trare il collo de sotto il giogho de la signoria d gli huomei. Perche dispre giando lo imperio de lo anticho e uechio Thoante tutte insieme con ysiphile determinarono che la nocte segue, te douessero predere larme e occider ciaschun maschio e così secero: ysiphile paredoli cosa ihumana douersiin sanguiare le mani del paterno sangue messolo in una na ue il mando in Chio dicto ogi Scio lo scampo e facta subitamente una riccha e grande sepultura diede ad intendere a le femine che al padre uolea fare la septima laqual cosa so creduta e datoli sede e da loro so so sa subitamente cosa e la pieta e specialmente alla dli siglio li uerso il padre. Pero che al cosa e a noi piu coueniete e piu debita al piu giusta al piu saudeuole che redere al pa

D ii

De Isiphile Regina de Lenno

dre el dbito honor! Regnado adoq Isiphile nella dca Iso la seguitoch laso op sforzameto duétioch dliberatame te ue adasse nel tépo chelli adaua a Colchos ariuo ala dea ysola d'eno. e qui pigliado terra: a forza pse lisola. E rece uuto da l'iphile co grade honore con lei dormi.e stecte piu tempo.e nella parteza la lascio gravida. de doi figlio. li iquali partori. Eteendo constrecta dalla loro leggie de mandarli de fuora de lisola secondo che uogliono alchuni li mando a loro auolo, cioe al padre suo. Laqual cosa sa puta plaltre semine de lenno e ueggédose tutte essere ins ganate da Isiphile subito se leuarono a furore corra lei.la qual fugiedo e intrando in una naue.e da pirrati p sa fo co ducta ad eere serva. Vltimamete donata come serva al re ligurgo nimicho ilquale hauendo un figliolo picco.. lo el chui nome fo Ofelto allui oltra misura caro el diedi in guardía e gouerno a Isiphile. V ene p caso che portando la dicta Iliphile el dicto fanciullo in un prato e passa do có grande exercito pquello paese il Re Adastro pan dare a Tebe e ueggendo lsiphile la pregho che insegnas se loro la fontana: o altra acqua doue rinfrescare se potes sono laquale lasciando il fanciullo intra lherbe.ando con loro e mostrolli lacqua. E ueraméte andando Adastro insieme co lsiphile.e paredoli psoa dalto costume.la doma do chi ella era e come qui era uenuta. Laquale exprimen doli tutti isuoi passati casi: so conosciuta da Allante e lho. ante suoi figliolisquali erano gia grandi e nobeli caualie ri al seruigio del dicto re Adastro, e cosi subito leuata a Speraza de meglior fortuna phauere trouato idoi suoi fis

De Ysiphile Regina de L

glioli.e tornado in allo luoco del prato doue il fanciullo lasciato hauea trouo che un serpete con la coda lhauea p cosso e morto. La al cosa uededo Isiphile hebbe dolore i extimabile. E tornado có grida e có piati assistiutto lo exercito cómosse a cópassióe, e saputolo ligurgho assistiuto dolore arabbiato uosse occider Isiphile. Ma li suoi siglio li la difesono. Che poi se susse de lei a me non e noto.

De Medea Regina de Cholchi.



Edea crudelis simo exéplo. de laticha psi de laticha psi dia so sigliola de Oesthe Re de Colchi.ed Persa sua moglie e so semia assai bella e so a maestratissima ne lar te de li incantamétie le uirtu de lherbe co nobbe piu psectamé te cha alchuno le conoscesse mai meglio

Oltre aquo seppe icatando turbare il cielo sare mouere i uenti mouere le tepeste restare i siumi coponere i uene ni ei suochi tepati. Questa Medea Iason de Thesagla giouene dalta e nobele uirtude mandato da Pelleo suo Cyopiuidia li hauea sotto colore degnita e honor acq stare in Lisola de Colchos il uello doro ueduto da lei so presa del suo piacete aspecto che ardeissimamete lamo. Et accesa oltra misura de la sua bella psona pacquare la

De Medea Regina de Cholchi.

sua gra adopo tato che p subductioe nata tra li huomeni del suopaese so leuata guerra al padre suo. Perlagi cola lason hebbe spatio mettere ad effecto il suo ppoimeto. gl saujo hó sera gllo che possa arbitrar o pésare ch puno riguardo docchi segua il disertametod uno ricchissimo Re. Comesso adoquil peccato Medea occultamete subito portadone secho tutto il tesoro & ogni ricchezza di pa dre col dco lason sen suggi. No so coteta a si gra male go ch pesando la inigssima e crudelissima semia chil suo pa dre la douesse seguir e p darli materia e cagioe d sopratta re & a se tépo d suggir pésocosa iauditach in Thomica nía Isola d Pasiphe plaque passare douia il suo padre sece Sirtio ouero Egialo suo fratello piccolino ilgle menaua sec ho quartare e comado cha passo a passo fussono pose le sue mêbra plicapi accio che metre chil padre saces se alli racoglier e sopra essi spere le lachrime essa haues se piu tépo a sugirsene e cosi come pelo itrauenne. Dop po molro erraf la dca Medea col luo lasone puene i The saglia doue era el suo Socero il gle pla tornata de lason e plo nobile parëtado fco hebbe tata letitia ch qui parea tor nato de uccchio giouene. qui la dea Medea a fine che la sone coseguisse il reame de Pelleo.co sua arte mise tanta discordia e scada lo tra el dco Pelleo e le sue pprie figliole che animatose cotra lui loccisono. Ma lasciado stare mul te cose che di lei dire se poterebbono doppo moltiani ele sendo da laso dispgiata e lasciara i suo cabio pla Creusa. figliola d'Creote Re dei Corinti la spatiente & arabbiata Mede peso molte crudelissime cote cotra lasone. Et i si ne delibero adopare che Creusa morisse ciutta la fame

De Medea Regina de Cholcht.

glia d'Creote nel cospecto d'iasone doi suoi figlioli hauu ti de lui occise. poi sen sugi in Athene doue se marito ad Egeo Rese coceputo d'un figliolo il que chiamo Pome do cercho de auenenare Tesco figliolo de Egeo. Ma indarno opando scopta la cosa se ne suzzi la terza uolta.E ritornata in gratia de lason so con lui insieme da Agelao figliolo de Pelleo discacciata d tutta Thesaglia: e così dis cacciati se nandaro in Colchos. doue il uechio e sbandito padre Oete remisono in signoria. Mache seguisse poi di loro no me ricordo hauere lecto ne udito. Ma per che io non lassialcune cose da dire. Dico che a lo sguardo de gliocchi non de essere prestata troppo licentia. Pero che per quelli cognosciamo tutti gli aspiranti splendori & in noi se induchono le inuidie e surgono in noi per lo loro disordinato guardare le concupiscentie e si desordinati desiderií. Per loro se exercita lauaritía e lodata la bellez. za per loro iudicio indegnamente e damnato lo squalo. re de la pouerta. Econciosia cosa che gliocchi sieno non doctie non amaestrati giudici e solamente credono ala superficie de le cose. Il pessimo a le cose sacre le uitupe. role antipongono a le uere le finte e le falle à le legre e lie te langosciose e triste. E mentre che commedano e loda no le cose losingheuole e salse & da essere resutate ad. uiene spesso che si macula lanima de turpissima nota. Q uelli non cognoscedo sono presi da la dishonesta formosita e bellezza e con mordacie ungie e da segni e acti lasciui e da la infermita giouenile da lequale cose sono spesso rapititirati e retenuti. E pero che sonno porta del pecto per loro entra e manda li fuoi messi a lamente e

D iiii

De Medea Regina de Cholchi.

a la desiderosa libido per loro Cupido sostia suspiri & incendii de ciecho suocho al core dimostra de sore i tristi pianti e li desonesti effecti. Iquali si alcuno li conoscesi se o elli li lascerebbe o elli li derizzerebbe al cielo o elli li abasarebbe ala terra po che itra loro due no e nullo sicu ro camio. Legi cose si al tutto sai no si possono debbono essere rafrenati co agre e dure facie assine che lasciui nessuno ha posto la natura a gliocchi porte no solo p che li serrasse nel seno. Ma a sine che sussono riparo a le cose no ciue. Certamete si gili la possente Medea hauesse serrati o uero sexi ala terra o i altra pte riuolti qui lason li deriz zo la possanza del padre suo serebbe stata p piu sugo tespo e la uita del fratello e shonore de la sua uerginita sereb be stato itero. Legle tutte cose p lo dishonesto squardo de gliocchi soi perirono e mancharono.

De Aragne femína de Cholofonía.



Ragne Asia ticha semia Plebea so si plilad o e Y diuonio tintore de lana laqua le aduegna iddio che de liguaggio nobile no susse ricordata e honorata per altri suoi meriti. Voglio no gli atichi scriptori che ella susse la pria

De Aragne femina de Cholofonia.

che trouo luso del filarelino e pria facesse le rete da ucel lare e da peschare. El suo figliolo ilqle hebbe nome clostroro trouo primieramete el fusi apti al mestere del lino e pésaro alchuni che ella pricipiasse il tessere dicono chi ella fo de si sottile igegnio che co li dita ritrouaua e tesse ua ogni cosa che pun psecto dipetor no se porrebono el sere meglio ritratti. egsi ptutto il modo la sua fama era corsa. Per la que cosa moto in tata supbia che psumpse tro uare cotetioe cotra Pallas trouatrice desta arte e no pos sendo sopportare co patiete aio de essere uinta da lei con un laccio impiccadosi fini la sua uita plagl cosa hebbe ca gioela fictioe de la fauola dei poeti. Altri dicono che ben che ella se appicchasse col laccio che ella so aiutata e non mori ma p lo dolor lascio lartificio. Flora al prite legue che se alchuna psona e che in alchuna arte se creda gli altri auazare lo el pgo che Aragne medesima el dicha si el la pélasi riuolgere il cielo che tutte le sue uirtu tire i seo uero fare che il benigno iddio datore d tutte le cole apré do il leno de la sua magnificetia e cortesia e costriga adin fondere in lei sola tutti glialtri priuadone. Ma che doma doio la natura del cielo uolgie sotto sopre tutte le cose con eternaleggie e da arte & igegni nuouaméte a tutti e choe pocio e ptristitia que douetano pigrie so chi così pstudii e buoni exercitii douetano luceti e lingiegni doue tano capaci de gradissime cole ep la dopuée de la medesi ma natura noi fiamo iducti in desiderio de le cole uo ob state che iducti no ci siamo p glla medesima sollicemudi. neo uero fortuna ch cotraria ch molti no possano estere

De Ortia & Anthiope Regine de le Amazone. e gli i una medesima cola. Ep tato si alchuo stima se stel so solo itra tata moltitudie auazar tutti e deio se gloria e a uata e ueramete asse opa di stultissima mete e desiderare che susse solo nel modo una Aragne e schernimeto e cola da ridere po che sono senza nuero alli che sono la qui di tata demetia i assi assi solo in psupuo e di tata supbia solo no cagio e cono ci ridiamo doro si macho che da ragne.

TDe Ortia & Anthiope Regine de le Amazone.



R tiaso si gliolad mar pesia & isieme co Anthiope laque le alchuni stimauano fusse sua sorocchia doppo Marpesia sua madre so regina e in nazi a lastre cose e da essere comedata pla sua pperua uerginita so costei de tanto ua lore insieme con Anomalia.

thiope pe le battagle che per moltissime uictorie ame plio a le Amazone Imperio de grandissimi honori. E ta to so degnia de laude ala militare disciplina che Erastro Re de Micena stimaua essere cosa dura potere obtenete il suo balteo. E per tato dicono che essa el porto a Her cule come homo dignissimo e non mai uinto. Ma grandissima gloria e sama e de una semina laquale risplede di

De Ortia & Anthiope Regine de le Amazone. anta uirru darme che sia a lei eguagliato e dato per conbattitore Hercule il quale era il piu forte huomo del mo do Ilquale Hercule ando per cobattere con lei con nuo. ue naue entrandonel paese. Ortia existente co le amazo neleuadosi a romore si per che erano poche e si per che non erano auisate leggiermente obténe. E prédendo Me nelippa & Ipolita abedue sorelle de Anthiope dato che hebbeno ad Hercule el Balteo de la Regina lasciaro Me nalippa. Ma saputo Ortía questa cosa che Ipolitane era stata menata per Teseo che era in compagnia de Hercu le indegnata con gran compagnia hebbe ardire muoue reguerra a tutta grecia. Ma per diussione che se leuo nel campo abandonata daí suoi uinta da alli Dathene se ne torno, e que con por se facesse nó me ricordo hauere lecto. T De Eritea ouero Erifila Sibilla.



Ritea o ues ro Erifila fo ifemina chia mata Sibilla & intra tutte le Sibille notastutte le Sibille notastutte le Grand filmo affare secundo quel li che le nomano in tutto per numero de ce. E per che fuoron di gran u lore a predire le cose future suo rono dicte Sibilles.

De Eritea o uero Erifila Sibilla.

Peroche sylosin parlare Eholico. e a dire in latino dio e bilese a dire mente, e per tanto Sibilese a dire con mente diuina o uero persona che ha dionella mente. Dele! quale tutte Sibiles dicono ei sauss che questa Eritea so la piu sauia e che ella nacque in Babillonia pocho inanzi ala battaglia dei Troyani. Non obstante che moltipene sano che ella profetasse nel tempo de Romulo Re dei Romani. E secudo che alchuni dicono el nome suo e Eri fila e per tanto fo chiamata Eritrea per che lungo temo po dimoro in una Isoladicta Yritea, ne laquale fuorono trouari molti suoi aersi. Fo adonque in questa Eritea tane taforza de ingegnio de oratione e de deuotione e fo de tanto merito nel conspecto de Dio per lo suo lungho stu dio e honeste operatione non pero senza el diumo do. no che si uero e quello che dicto e scripto di lei Ella predisse si chiaro e uere le cose surure che piu tosto le sue scripture appayono Euangelii cha indouinamenti. Et essendo essa adomandata dai Greci si lucidamente scrisse le loro Battaglie ele loro aduersita e prosperita fine a lar sura de Ylion che nulla se cognobbe piu che quello. Ecosi etia dio dlo Imperio dei Romani scripse. Equel che piu pare cosa maggiure e che il secreto de la men. te diuma ilquale non per altro modo che per figura del uechio testamento e per le obscure parole dei Profesi. Anzi piu tosto de lo spirito sancro ilquale per la boccha dei dicti parlaua aperse e dechiaro la incarnatione del Verbo diuino. Etutte le sue cose seguite si chiaro e si apertamente disse e scriple le predicte cose che piu tosto

De medusa figliola de forcho
pare essere una historia che anuciasse cole suture, ma do
u e e quado mor sse nó si troua scripto.
De medusa figliola de forcho



Edusa so si gliola de sorcho & herede de le sue rischezze il que hebbe il suo reame in massere athlanticho: oltra mesura abundante. El qual reame molti credectono che sus se y sole he speride. Questa Medusa si ali antichi se puo da refede so de si mara

uegliosa belleza.che no solo auanzaua tutte laltre.ma era una cosa sopra natura. E si mirabile so che multissimi homeni de lungi paesi landauano a uedere. Costei prima se dice che hebbe capelli habudanti e lungi, e piu che loro o raggio de sole lucenti. El uiso de belleza specialissimo e ua gho il corpo grande e proportionato de psecta mesura. Ma intra laltre cose piu singulari hebbe gliochi de si uiuo uigore: desi grande e dolcie: de si uagho e piacente sguardo che qualunche era da quelli benignamente guardato deuenia immobile: e quasi insensibile. Pero che actracto dalla dolcezza e piacere de si placito obiecto nulla altra

De Medusa figliola de Forcho. cosa sentiua. Anchora dicono molti che Medusa so peri tissima e doctane larte del coltiuare, e ptato so soprano. miata Gorgone per legl cose no solo coseruo le riccheza ze ma que accreue e multiplico sopra tutte que de quique Re sosse nelle pte orietale. e prato si pla sua marauegliosa bellezza. si pla sua oltra mésura ricchezza idustria e sa gacita diuene i fama gradissima si ch trascorse itra gli ar giui. doue Perseo giouene prudéte e dalto e d nobile cuo re qîte cose itededo no solo pur de uederla.mad acqsta. re il suo grade Thesoro desideroso e così entro in una na ue lagle portaua pinsegnia uno cauallo con mirabile cele rita puene in oriete & eendo nel cospecto de medusa co prudétia eco arme occupola plela Reina e iluoi thelori e co grandissima pda torno nel suo ppo paese onde hebbe luocho la fauola de i poeti doue leggiamo, che Medusa gorgone era usata fare duenire saxo quelli chui ella guar, daua. O lasso gto e infelice la possessione de loro il gle si e ascoso non e de alchuno comodo o proficto del suo possessore e si risplende in aperto sa nascere mille isidie si sta fermo no mancha e no cessa al posseditore giugnie el timore desfere rubbato o sforzato e che piu sa la possessióe di gllo caccia la pace eil riposo de lanimo sa pdere il tono e cresce paura mancharli la fede e multiplicare il suspecto e in breue tutto luso de la uita e sottoposto al misero oro esi aduiene per gluche cagioe se pda o machi che segue che lauaro gia facto pouero dismagra pansieta e dolore e el liberale li dice be li stette lo suidioso ne ride el bisogno so ne gode e tutto il uulgo cota la cagione del dolente.

## De Iole figliola del Re de Gli etoli.



Olefiglio la deurito Re de Eto

ne spetiosissimaintra tutte quelle di qlla re giõe, e secudo alchuni dicono so Amatissima de Hercule domitore del modo Al qle el dco Eur topro misse darla p moglie epoi negata p opone

e configlio del figlio. Hercule sdegnatomosse aspissima guerra cotra el dco Euríto e perforza uicedo tutto il suo paese e lui occidedo pse e menose la dilectissima lole. La gle piu dolorosa della morte del padre cha cotenta de le nozze del marito e desiderosa e cupida de la uendecta co mirabile costatia & astutia e con sinto e simulato amore copse lanio che hauea cotra Herculee co acti dolci semi nili el tiro isi seruette amos di lei che chiaro uidde e conob be esso no douerli negare gluche cosa uolesse e si li coma do pria ch lassasse la gra mazza, e che no portasse la pelle di morto lione e lasciasse el troccascio saiecte e archo e no bastadoli gito co antipesate malitie comicio adare cotra el disarmato inimicho co piu sigurta e pria li disse se ador nasse le deta de anella e co si ungueti ciprini il capo se una gesse e pectinasse ei ricciuti & iordiati capelli e lispida bar

De yole figliola del Re de Gli ctoli ba se ungesse co Nardo e ch se ornasse il capo d'ghirlade dfaciulli. Poi li fece uestire il matello dla purpura: stima. do la malitio sa faciulla come egli era magiore e piu glorioso honor a lei uno si robusto huomo a essemiarlo plasciuie si col coltello loccidesse. Et acho il codusse astar co una femia itra le feminile li comandaua che narrasse le fa uola delle sue fatiche e dandoli co le sue mano ei pectini de la lana el facea filare ne la rocha. E ueramente questo no e piccolo argumeto aquelli iquali uogliono guardar. si da lastutia delle femine nel difecto de la humana infer mita. Có questo ausso lartificiosa giouene uituperando hercule có nota de eterna infamía nó có arme ma có lasci uie eterne uendico la morte del padre: & a se aquisto no me infinito pero che di qualumche triumphi Euristei e altri mostri el uictorioso hercule triumpho de tanti e piu gloriofamete triumpho phercule yole. Apertiensi adoq a noi de uegiare & armare i nostri cori de fortezza. pero che nocere no puo si noi no uogliamo. Couiensi a noi co trastare ai principii e prima rafrenare gliocchi che le cose uage e uane non guardino: e gliocchi a quelle sare co mel aspido e có cótinui & honesti studii soprastare le la sciuie. Perho che lo inimico del suo pprio aspecto te semostra piaceuole:e si elli e receuuto da noi co lieta spera za e dillecta nella intrata:e consiglia gli ornameti dei corpitei belli & ornati costumi la prudetia de la creptadinan za:le feste:le danze:ei canti:far uerfi:giochi:couiti:e simile cole. E quado có cosi uana approbacione ha pso e price uato lhuomo della sua liberta: legado có catene. La men

De Yole figliola del Re de gli Etoli.

te de gli homeni prolungando ei uoti e le promesse oltra a la speranza alhora suegla ei sospiri e asotiglia lo ingce gnio ne larte non facendo differentia alchuna tra le ujrtu er uitii. Solo che elli obtenga el suo desiderio ei pecti de li infelici libidinosi uanno e riuanno cerchando la cosa a mata con una uolunta senza regula. E così andato e riandato ueduto e riueduto sempre contrare in se nuoui ince dií. Allora aduegnia che non per penitentia piangie e lachrime sparge compone uersi e parole de dolci prieghi e amaestra e manda mezzaní con promissione e con dos ni spende gietta uia e con prodigo donare inganna le guardie. E cosi alcuna nolta peruiene nei disderati abrace ciamenti alhora el nímicho del honore e de la castita aui do a facto fuggire la honesta e la uergognia:apparechia ei dilecti del porcho & infonde in deshonestissimi choiti alhora la misera lasciuia hauedo ogni acto disbrieta dis cacciato con Cerere e con Baccho chíama Venere e cost columa tutta la notte in danosa & ardéte luxuria. Ne per tato le spegnie el tristo appetito ma gto piu lusa crescie. Per le gle cose in gllo detestabile obbrobrio si cade che Hercule cadde e dométicado li honori columado le ric chezze armasi gli odise spessissime uolte se icorre i picoli de la uita:nó sono qîte cose senza afflictióe o dolore pero che surgono astione lite e battaglie machameto de pace suspitiõe gilosie & angustie che cosumano lanima el cor po. O quo gsto amore e dolcie quo elli e piacete e suave. Il que no obstante che douiamo fuggire e discacciare del tutto da noi non dimeno lassiamo amiamo coltinamo e

E

De Deianira moglie de Hercule.
chome nostro iddio lhonoramo e ueneramo facedoli sa crificii de sospiri e de lachrime & offeredoli i troppi adul terii & icesti e madiali le corone de le nre iniquita.

De Deianira moglie de Hercule.

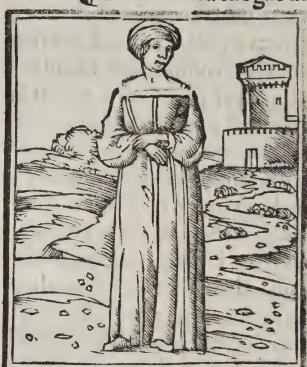

Eianira lecu do ch alchu ni dicono fo figliola de Oneo Re de Chalidonia e fo so rella di Meleagro e ue raméte la dea Deiani ra fo formata de tanta formosita che peoseo guir le sue nozze se se ce battaglia intra Arochelao & Hercule.e uincendo Hercule fo

data a lui: so questa Deianira achora amata da Nesso Ce tauro e menadola Hercule de Calidonia ne la sua patria giunto al siume Eleno quello trouando per molte acque cresciuto soprastando al dicto siume ui soprauenne Nesso il quale come e dicto amaua de grandistimo amore la dicta Deianira: & essendo a cauallo se offerse di passarla. Hercule acepto e così nesso la puose a cauallo e passolla Hercule natando appresso. Ma Nesso passato e ueggen dose hauere ne le braccia la sua dilecta comincio a suggi re il che ueggi endo Hercule non possendo se guitare pia una saietta auenenata e ferilo mortalmete il quale Nesso.

De Desanira moglie de Hercule.

lo sentendosi ferito e riputadosi morto subito se spoglio li suoi uestimenti e la camiscia auenenata de lo abeuera e to sangue la diede a Deianira dicedo che si ella potesse fa re che Hercule se la uestisse chel poterebbe catenare do amore de qualunche dona si sosse la fosse la filo cosa Deianira cre dendo la prese e guardo secretamente in luccho de gran dono poi la mado per un seruo suo il quale hauea nome licho ad Hercule che alhora amaua Y ole: Hercule adon questitala e risoluendo col sudore il sangue isecto col ue neno e beuédolo co se porosita i quali per lo caldo erano apertí ambastiando e arabbiado giudicho se essera arto & ardédo mori cosi. Deianira uedouata de tato huomo pensandolo ritrare da la more daltri a se il perde e uendio cho la morte de Nesso.

De Iochasta regina de Thebe.



Chasta Regina di hebe so più ch'a più ch'a ra p lo suo isortun'o che pli suoi mariti o uero Reami e tenendo la sua origie e splédido nascimeto dai pimi edificatori d'Thebe so uergie maritata a Layo Red Thebe del quale hauedo gia

De lochasta Regina de Thebe. coceputo un figliolo per risposta cotraria che Layo heb be das foi oracels comando che fusse mádato ai campi & abandonato a le fiere il quale pensando layo che fusse dutorato e morto fo nutrito dal Re dei Corinti e tolto in figlic lo adopriuo & essendo gia cresciuto e de prouecta etate Layo fo da lui morto appresso rimanendo uedoua locasta el suo figliolo disauedutamente tolse per marito. e de lui hebbe doi figlioli. Ehiochle e Pollmice e due fiss gliole Ysmena & Anthigona e parendoli essere assai felice si per lo reame e si per li figlioli seppe per risponsione de lidische quello che ella pensaua che susse suo marito era suo figliolo: laqualicosa fo a lei de grá dispiacere e do lore. Anchora fo piu al marito e figliolo il quale plo peco cato commesso desiderando eterna nocte subito se cauo gliocchie refuto il reame el quale Reame prédendo isuo figliolie discordandosi insieme uennero a battaglia e si a Iochasta loro Madre so gran tristitia uedendoli andare a cobattere insieme molte uolte: piu grande li fo quando li uidde d'uno colpo solo occidersi luno laltro. del quale do lore essendo la misera Madre & Auola impatiente e ueg gendo Creonte fratello de les tenere il regnio per forza el suo Marito e figliolo ciecho in pgione & Ysmene & An tigone sue figliole à la implicita e labente loro fortua uec chía & angolciosa per tanti dolori refiutando il piu uiue.

re con un coltello lagoscie insieme con la uita fini. No dis

mancho sono alchuni, che dicono che la dicta localtano

pote sostenere tati dolori ma che subbito che ella uidde

Edippo cauarsi gliocchi se occise.

De Amalthea o uero Deyfebe Sibilla.



Malthea uero gine la gle al chuni chiama no Deyfebe figliola de Glaucho e oppinione hauesse il suo nascime to da Cimia castello anticho di Caladisy in campania e che suste nomata una de le Sibille eche fiorisse di fama nel tépo di la desolatióe de Troya e che

ni e ueramente questa Amalihea e oppinio de molti che suffe de tanta uittu de uerginita che secudo che testissica no si antichi in tanto e si lungo spacio de tepo che alchu mai no susse che la conoscesse. Non obstante che per si se stroui dei poeti: so amata da Febo e per suo dono uisse sungo spacio de seculi & hauesse da lei el uaticinio cio la scientia de londouinare e del predire le cose suture ma certamente io credo che per merito suo da quello sume e uero Sole che alumina ogni huomo in questo modo el la susse alluminata & hauesse la gra del psetare e predire molte cose a coloro chi uenero appresso a lei. Anchora se troua de coste i che nel sito de Baiano appso al lacho da uernia li so un nobile oratorio el gleio ho ueduto & audito che siachiamato da lei ssino al psite di si quale oratorio.

È iii

De Amalihea o uero Deyfebe Sibilla. aduegna corrolo per lugi tépi e p pocha sollicitudie sia di minuito no dimacho anchora rinene dla sua maesta anticha e fa admiratioe de la sua gradezza a chi el uede sons no alchuni che dicono chella guido Enea a linferno.laql cola io fi credo & ho plato altra uolta gili chi dicono chi el la uisse si lugo spacio diépo affermao chella uéne a ro ma al tepo de Tarquo prisco e portolli nuoue sibri dei q li adimado certo pgio il glepgio p Tarquo fi uolutoli da re subito nel cospecto suo ne arse tre e dimando il pregio dei sei rimasi che domadaua de li nuoui e disse chi da to fili fosse ne arderebbe altri: soli trène guarderebbe:el di seguéte solli dato p Tarquo il pgio i qui seruadoli Tar gno poi fuorono dai suoi successori ueduti che cotenea no ei facti tutti dei Romani con gradissima diligetia fuorono reservati e secundo li opportuni casi ricorrevano a: glli pauiso e cossiglio de le cose future come a uno uerissi mo oraculo e ueramente a me e durissimo a creder cheo. stei se agiugnesse con Deysebo no dimeno noi leggiamo dileiche costei mori in Sicilia doue per gra tépogli ho meni del paese mostrarono la sua sepultura. Adonq se puo chiaro coprendere pria pla grade Dio.e poi per lo nostro studio: le que due cose mai non fuorono negate a chi sene facesse degnio seacgsta sapiétia de ucrita il per ch si noi ociosi e pigri guardassemo e cosiderassemo ba ep lo tépo pduto infino dal nostro nascimento morendo, uecchi siamo soterrati:ilche si p sollicitudine studue uigie: lie le femine diuengono a la diuinita gli huomeni miteri che debbono stimare i gli hano laputudie propra più di

De Nicostrata o uero Carmeta figliola del Re Ioue. loro in tutte le cole si discaccião da se la pigritia & ignoratia e ueramete setirebbono e coprederebbono ella desta, piagino adoque atristes coloro i eliphano pouto p pigritia il gradono e dicano itra gli huomeni atau esser saxula el cola sera qui cosesserano iloro peccati tenza lingua.

To De Nicostrata o uero Carmenta figliola del Re Ioue.



laglee Talliani puoso no nome poi Carmé ta de loue de Archadia Re so sigliolare se cundo alchuni so ma ritata a Pallate de Archadia altri so sua nuora diconorma no solamete so splédida e notabile per lo splédida dore del suo reame p

rispeto de la sua uirtu & ingegnio sortissimo & elevatis simo per lo gle no solamete era doctissima in lea & in lin gua grecha: ma p lo suo mirabile ingegnio sollicito e uigi late studio penetro il suo uatticinio i simo a le cose suture. costei maisestava p versi le cose da venire da se molte volte le scrivea soil nome di costei pli latini trasportato i Car meta da versi i latini dicti Carmii gli ella usava sopra tut te lastre in quei tempi. Q vesta Carmenta so veramente madre de Evandro Re de li Archadii, Il quale Evandro

E iiii

De Nicostrata o uero Carmenta figliola del Re loue. secundo le saule de li antichi o pche susse elognie e sacun do o uero p che fo astuto e saputo dicono che so cocepto d Mercurio. E secudo alchui hauedo morto colui chera suo padre o uero secudo altri p subductioe dei soi cipiadi nío p altra cagióe fo cacciato del suo reame p cosiglio e p lusinghe de la madre Carméta: lagle pidouinaméto lip mettea grã cole si uolea andare habitar gllo paese: Anda roisieme Carméta & Euadroiquitratiin naue e nauiga. do puenero ala foce del teuere nel luocho oue fo poi Ho Mía Tiberia Carmeta aggiúto al mote da lor nomato Palatino nel gl luocho fo poi edificata Roma edifico li el ca Rello de Pallate ma trouado la dea Carmera gli huome ni di gl paese gsi saluatichi: be ch p altro tepo p Saturno erano stati informati del coltiuare ma lettere no sapeano se non greche e quelle poche: riguardando da lungico la diuina mente e uededo ella quata ce ebrita e magnificha grandezza se apparechiaua e douea seguire in quello luo cho cioe Roma e uolendo dimostrare ei gran facti p che fusiono noti ai suoi successorie pensando non estere des gnia cosa in lingua strania quelli riuellare a lifuturi seculi insegnio ai populi nuoue e proprie lettere e diuerse da lal tre natione. Hauendo costei trouate noue caratole secudo lo italicho ydioma mostro & isegnio le sue coiúctioe cotenta solamete hauere scolpite.xvi. figure si come lun go tépo in nanzi Cadmo fondatore de Thebe hauea inuenuto e trouato ai greci:legle lie infino al pite di dicia. mo latine non obstante che per alchuni sauii necessaria. mente ne sonno aggiunte de le quale lettere e latini oltra

De Nicostrata o uero Carmeta figliola del Re Ioue. mesura se ne marauegliaro e pue qito trouameto si gra cosa che al postutono credeano che essa sosse simor tale ma piu tosto una dea:per laqual cosa hauedola hono rata de diuini honori in sua uita doppo la morte dedicaro al fuo nome un luocho facro aduegnía che piccolo fotto la infima parte del monte de Campidoglio oue ella era usata de uivere & a perpetuare la sua memoria chiamo. rono dal suo nome li luochi adiacenti: laqual cosa Roma poi che so nel grande stato non uolse che susse leuato uía anzi piu tosto lacrebbe peroche una porta de la cita laq le per necessita haucan facta per lungo tempo chíamaro no porta Carmenta e ueramente Italia so per lo passato non solamente florida per molte dote piu che altra regio ne ma so quasi una splendida e celestiale luce non si troua che nissuna provicia acquistasse mai sotto il suo cielo tan to lume ne si splendido fulgore: ma de Asia li uenne labu dantia de la ricchezza e la realita e la nobelta del sangue chiaro ei greci hebbono pria dai Troyai larismeticha.e la Geometrica arte gli el diero li Egipti la Phylosophiala eloquentia e la meccanicha ueramente anchora hebbo no dai Grecise i lauori dei capi da pochi conosciuti: acho ra lo sbandito Saturno gli insegnio el coltiuare de li dei da gli etusy Núma Pompilio tolse le leggie publice pria di Athena in lo configlio del Senato consulto co limpe radori el somo Sacerdotio e sincera religione la porto da Ierusalem Simon Pietro. Larte del militare la misono in ordine li antichi Romani mediante la qle pforza darme e de corpi urtuosi e fortiin la republica la charita integra

De Nicostrata o uero Carméta figliola de Re Ioue. cogstarono lo ipio d tutto il modo così etia dio credeano. che Carméta cie desse la doctrina d la Gramaticha la qle gramaticha p successióe d tépo so apliata e distesa p li pri sciani in piu ampla someta. A lagle beignia opa so fatore uele el datore de le gre che pluso di lei si macho luso dla ligua hebrayca e Grecha e tutta Europa grādissima pte dl modo usano le nre lie trouate da Carmeta de le gle lie ifiniti uolumi de libri e d'scripti in piu faculta le sciétie res splédono: ne li quali sono scripti molti grafci de ualeti ho meni si no a noi p glli reservati i ppetua meoria a fine che ğlle cose che noi da noi ueder no possiamo po che p mez zo di loro notifichião la nfaintetiõe e co glle coiugniamo le amicitie da lugi paesi e p glle le coleguiamo. Q uelle di scernono e diffiniscono a noi iddio secudo e possibile che tu dimadi: qlle el cielo la terra e ogni cosa aiata ci dsegnia no ne e alchuna cosa possibile che tu domandi che uolen do nol possi sape e coprédere da loro in breue cocludédo dicho che gluche cola tu no poi coprédere o ritenere co la mente tu come afidatissima custodia e guida accomâdí a le lre e de si egregia e nobele data habbiamo alchuna pte pduta alchuna donata altruize molteanchora ne retes gniamo aduegnia che piu nome che in facto quello che ne sia la cagione o p quiche mo habbia uoluto il nro pec cato o fortuna. No dimeno ne la germana rapacita nel fu rore dei Gallici ne lastutia de Linghlesi ne la ferocita d li Spagnuoli ne de alchua altra Barbara natioe o uero lo i sulto de alchua altra puicia ha potuto gsta si grade si uni. le si expectabile gloria torre al nome latino ne ardisse ddi

De Nicostrata o uero Carméta figliola dl Re loue.
re o potelle hauere trouato de que la pria líaslagle come noi trouata lhabbiamo cosi ad altrui lhabbia o data e sem pre dl nfo nome segnata. Onde segue ch quo sugi e portata tato piu crescie & aplialhonore e la loda dl nome La tino e piu chiara testimoniaza portano de latichissimo e nobelissimo segnio e coseruino scorrupto argumeto de la nfa pspicacita: aduegnía che le Barbare e sfedele natioe & suidiose sene astegnano dl que si grade e si excelso splé dore doueriamo regratiare iddio ch cie la dato: non dime no molte laude clarita e sede douiamo dare a Carméta. P la que cosa a sine ch giustaméte essere ripsi non possiamo da alchuní piatosissima cosa e che il suo nome có tutte le sorze nostre portiamo ne la mente.

TDe Procris moglie de Cephalo.



Rocris fir gliolaid Pa dione Red Athena fo maritata a Cephalo figliolo de Eulo la que choe p sua auaritia e odiosa e ha bomineuole a le hoe ste e pudiche donne cost e accepta & ama ta da gli huomeni per

ro che per leie mani

refemine. Viuendo adocs Cephalo & Procrisisieme

De Procris moglie de Cephalo. co lieto e piaceuole amore seguito pifortunio d loro che eendo una dona de mirabele bellezza il chui nome fo au tora d'Cephalo se inamoro e disderado potere este insie me co lui p pochissimo spatio potedo p che Cephalo ha. uea lanio a la sua peris & i gllo gra tépo tétadolo co dolci prieghi e no possendolo nel suo amore tirar idegnata dis se a Cephalo cotal pole. Cephalo tu te petirai anchora ha uere amato peris cosi feruetemete e trouerai p certo che se fiachí latetí che ella antiporra laltruí amore al tuo la ql cola Cephalo hauedo odito desideroso de experimetare si cosi potesse eere finse d'andare i alchuno luocho logie senza ptirse del pprio paese fece p uno certo mezzano té tare la sua peris. la que nel prio cominciameto forte la trouo ma perleguendo il mezzano con losinghe moltiplica do le promisse & i doni Procris se iclino e disse de fare la uolunta del domandate: la ql cosa Cephalo sapendo ado lorato manifesto a peris hauere saputo con fraude lanio suo e cognosciuto il suo non uero & itegro amore. lagle copressa da uergognia e dolor sene suggi e andossene a stare ne le selue, ma Cephalo che oltra misura lamaua p donandolí con priegi e con gran pena la riuocho in gratía ma ueramente la pdonanza e corta cótra el morso d la cosciétia la que cosciétia semp inducea peris a pesare cose uane & hauere gilosia e suspetto che le piaceuolezze e lu singhe de Cephalo no fussono finte e facte p cosiglio de Aurora: e p tato occultamete ptedosi seguedo uno de día na cacciatore ando pmonti p grotte per ualle e per fossie Cephalo leguitadola & Procris adado & alcodedosi sta

De Procris Moglie de Cephalo:

do adóq cosi ascosta aduéne che Cephalo la uidde movuere & credédo che susse una siera saluaticha la saietto e uccisela e cosi mori peristor nó so so bé allo che me giudi chi essere maggior d'due cose o la sorza di oro i terra o la stultitia d'cerchare allo ch' lhomo nó uorrebbe trouarile alle due cose metre la iscip éte peris puo e tiro a se una ide lebile nota e morte la ale si cerchaua p nisu mó: ma lascia mo stare il diordiato appetito di loro so po coloro cho so no gilosi che me dicano che psicto hano d'a loro gilosia e che honor e che laude e gloria gli ne segue e ucraméte al mio giuditio asse la gilosia e una ridicola se occhezza & i si sirmita d'a mète la ale ha prespio d'pusillanimita d' glo so il ale stimase de si pocha uirtu che leggiermète crede ciasch uno essere a lui antiposto.

De Argia moglie de Pollmice e figliola dl Re Adastro.



Rgia femís
na grechala
chui splendi
da origine hebbe pris
cipio da li antichi Re
Argiui fo figliola del
Re Adastrossi come
per la sua gratiosa bel
lezza diedea gilí che
nel suo tempo usueas
no heto riguardo de
secosi a quelli che ue
nero doppo lei lascio

De Argia moglie de Pollinice e figliola d' Re Adastro. una integra pelara e perpetua testimoniaza de perfecto amore matrimoniale uerso il suo caro marito. Per laqual cosa il suo nome uene fuluido e splendido di ppetua clari ta infino ai di nostri. Questa adocp maritata che fo a Pol linice figliolo de Edippo Re di Thebe sbadito di suo pae se hauendo gia hauuto uno figliolo al quale puose nome. Telandro conoscendo e sapendo che pingano del fratel lo el dicto Pullinice era occupato & angustiato de grana de sollicitud ne e mordaci pensieri participado isieme co lui tutte le sue tribulatione e fatighe. nó solamente prego, il padre gia uecchio con duota & efficace oratione e con lachrime che e pacti a Theochle fratello d Pollinice o ue ro a Creonte suo Lyo i quali occupauano il regnio teme. rariaméte andasse in adjuto del suo marito a I hebe.ma accio che no machasse ladata sua pfatale resposioe oltra la natura de le femine fo largha in doare ad Euridice mo. glie de Amphyarao indouino uno formaglio doro e pcio se pietre usato aquello tépo portare le done de Thebe p che pgasse il marito p la risposta chi al marito bisognaua à ladata e cosi seguito aduegnia che ifelicemete andasse. Ma doppo la grabattaglia e mortalita e crudelissima oco cisióe sca eendo gia morti ne la magiore parte tutti e du. chi e gra signoriil Re Adastro rimasto solo e mezzo scó ficto iaputa Argiala dolorosa nouella & hauedo setito il suo Pollinice giacere i sepulto subito pti di reale palagio e téplo di padre e postposto ogni acto e paura seminile dis pregiado e uestire & ogniadornameio dl suo corpo e de la sua real camera andossene uerso il capo, ne li misono al

De Argia moglie d'Pollinice e figliola del Re Adastro. chana paura alli che rubbano le strade ne le fiere ne li de moni ch secudo li sciocchi uogliono.ma qlo ch achora e più forte e piu laudeuole il fero comadaméto d'Creote scó che alchuno corpo sotto capitale pena no susse sepel lito: tutte qîte cole n potterono fare che Argia col doloro so & ardéteaio no adasse e itrasse da mezza nocte nel capo oue erão e morti e cerchasse eriuolgesse hor luno hor laltro solo có una fáciulla si chi la dolorosa il trouo.o mirabile cosa o mirabile affectioe la disse faccia plarrugie de larme pla poluer e sague marcito no si pote nascodere a lei ne le ferite di maculato & ifecto uolto poterola tenere che ella nó bagnasse dlachrime: ma hauedo Argia p mol tissimi abracciamenti ricerchato lo spirito uitale & colachrime & altissimi e dosorosi stridi chiamato il morto ma rito pse el corpodi suo Pollinice e secudo i loro costume el misei un gra suocho e quo arle e cosumato tutto pse la cenere e milela i uno uaso d terra.ueraméte io trouo mol te femie hauer spesse uolte piato la ifermita dei loro mari ti le pgionie e molti altri ifortunii spado meglior fortua o uero primotioe d piu crudele paura: la ql cosa bé che lau. dabile sia e segnio d'amor: e piato nó puo eére dcó extre mo segnio d'dilectioe & amore choe puo eere dco d'Ar gia po che Argia a piagere e a trouar il marito co le sue p priemani uolie e riuolie el pecto del fetido morto corpo haucdo potuto comadar e farlo paltri fecelí e reali fuochi no obstate che cosiderado la altra di tepo era assaid sotte rarlo:occultamete piaselo co alt ssimi e feminili stridi oue potea fare pianamète: ne spaua costei hauere del morto e

De Mantho figliola de Tiresia.

Ibadito marito se no lira di crudele Creote. Così il uera ce amor così la itera sede così la setita di mrimonio e la illimbata castita la potterono cosigliar pla gi cosa Argia meri teuolemete dessere lodata & amata e leuata in splendore de altissime lode.

De Mantho figliola de Tiresia.



Antho figlio la d'Tiresia i douino grad dissimo di gili de The be so reputata uenera bilissima nel tépo del Re Edippo e di figlio le ueramente costei sotto lo amaestramé to e doctrina del par dre so de si sottile pró pto e rileuato igegnio al yerte dla chiroma.

zia trouata antichissimamente da Chaldei o uero da Nébroth si marauigliosamete intele e seppe operare che al suo tempo nisuno seppe meglio. pero che ai mouimenti de le siame ne colori ne mormoramenti e no so per qual diabolica arte conoscea e dicea le cose suture: & oltre a qual sto i beli de le pecore ei muggi de thorie gli acti diuersi de qualunche animale cognobbe con si marauiglioso intuito che spessissime uolte tecundo che alchuni credono per sua arte constrinse si spiriti immondia douere parla De Mantho figliola de Tiresia.

re e dare risposta. Veramete essendo gía morti ne la bas raglia i Re Argiui i quali haueano assediato Thebe & ha uendo preso Creonte la signoria questa Mantho secuna do dicono alchunifugi il nouo Re & andata in Asia qui ui ordino el tempio del chiaro Appoline e mirabilistimo ne lo indouinare e partoriui Mopso grande indouino nel suo tempo ben che doue non sia manisesto. altri dico no che con certe suoi compagnie doppo la battaglia de Thebe and olungamente per lo mondo e ne la fine peruenne in Italia doue giunta cocepete uno figliolo de Te berino: al quale puose nome Cytheone altri el chiama/ no Bianoro, e de quinci partita se nando in Gallia cisalpi. na cioe Lombardia oue trouado luochi palustri & aquo, si confinati al lago de Renagho e sorti per sua natura. Q uiui per potere piu liberamente intendere ai soi in cantamenti o uero per essere piu sicura nel pallude for te per lacque circustante se mise e fermossi uisse e mori. e fo sepellita. Intorno a la chui sepultura dicono alchui. che Cytheone edifico la cita e per reuerentia de la madre la chiamo Mantua. alchuni altri dicono che ella con constantissimo proponimento seruo uirginita insino a la morte: la qual cosa serebbe stata una florida e sanctis sima opera in lei e molto da lodare se non lhauesse contaminata con la diabolicha arte hauedola reservata al ues race iddio alchui honore se de reservare e dechiarare.

F

Dele Moglie diquelli de Menia.



roeilno me de le moglie

díquellí de Menía o per difecto di scripto rio per altra cagione de lantichita del tem po sono a noi sottra cti e non li trouiamo scripti e certo inder gniamente per che non meritaro essere

messi in speciale gloria per parole chomune e sacti uulgari. Ma poi che cosi ha uoluto la suida sortuna. Noi senza nominarle le adorneremo con qualunche arte poteremo de degnie lode si chome semine che hanno bene
meritato a tutti quelli che uerranno doppoi noi de essere
in memoria: che li Menii suoron duo giouani splendidi e
de non picchola nobilita iquali andati ne la compagnia d
lason in Cholcose tornati in Grecia se partiero de loro p
prio paese de Menia e uennero ad habitare in lacedemo
nia doue per la loro nobelita e ricchezza e per la cortesia
e nobelita dei ciptadini suoro no solo honoreuelmete ac
colti e sacti ciptadini. Ma in processo de tempo suorono
assumpti nel reggimento de la republica intra i maggiori: de la qual gratia e si spledido dono dishonestadosi co
me ingrati pensarono & hebbono ardite uolere sottomet

De le moglie di quelli de Menia.

tere la publica liberta a la ignominabile serviture verame te costor essendo giouani e ricchi earditi si per la loro ge neratione nobile e si per hauere moglie le magiore cipta dine de lacedemonia lequale come erano nobile e da cre dere ageuelmente che fussono bellissime risplendeano d doppio splendore e disconoscendossi de tanta gratia mó tati in superbia se transportarono in tata prosontuosa su ría stimandosi preualere a tutti gli altri che elli ardirono d tentare de hauere lo imperio e postponedo i loro cognas ti per occupare la republica cercharono de farsi signori de coloro che li haueano accolti a fratelli: laqual cota scopta che fue fuorono presi e messi in pregione & appresso come inimici de la patria per publica auctorita giudicati, e condenati a capital supplicio: e douendo la seguente no cte secundo laticho costume lacedemonio essere dati in mano del carnifice e morti se restrinsono insieme le dolo rose moglie loro e secero uno inaudito cossiglio ne a quel. lo plungaro leffecto: pero che subito se uestiero de uesti ture uedouile e dolorose e uelatosi e copertosi il uiso con gliocchi pieni di lachrime essendo gia nocte andarono al carcere qui come che puedere i loro mariti înazi a la mor te loro: e p che erano done nobelissime leggiermete da le guardie obtenero la îtrata legle giûte nel cospecto dei lo ro marítí non consumaro in lachrime il tempo. Ma subito riuelato il configlio e lauiso mutarono e uestimenti co loro e uelate alloro faccie ei dicti co le teste chinate more strando de piangere e de attristarsi con gliocchi el uiso a la terra cosi uestiti e uelati aiutadoli la nocte dla pregioe

F ii

De le Moglie de quelli de Menia. uscirono & inganarono le guardie lasciando in loro luocho le moglie. Non fo prima manifestato lo ingano che uenisse el carnifice per sare lossicio suo: il quale credendo. trouare condemnati trouo le scambiate done, e ueramé. te so questo acto de gran sede e de grand ssimo amore d femine: ma lascíando stare lo ingano sottilmente facto a le guardie la salute seguita ai mariti e quello che d cio par ue ai padri e reggitori de la cita o che leguitasse del facto Confideríamo e contempliamo un pocho le forze e la . more del sacro matrimonio o per ordinatione de natura lalto ardire de le femine il quale fermato che e per lo indif solubile legame del marrimonio dicono moltische nullo e discordandosi in se de piu peruerso odio e cosi accordã dosi nullo e de più excelso e dolcie effecto. Pero che el dicto amore acceso dal fuocho de la ragione non arde dal. chuna infanía: ma riscalda in coplacetia e cogiugne li ani mi ei cuori con tanta charita che egualmete uole e disuo. le luno quello che laltro e di questo amore si dolce e si pia cente la unita che per la continuatione di quello nulla cos sa e molesta nulla per quella adopera tepidamete.o mol le mente e così caso aduiene che la fortua sia inimica mol to piu che alchuno altro se sottomette a sopportare le sa tige ei pericoli e sollicitissimo e uigilatissimo pensa e consiglia de la salute cercha e troua i rimedite si la necessita el rechiede sueglia & usa le fallacie. Q uesto amore suauis simo fermato per licito uiuere constrinse gli animi de le moglie dei Menii con tanto furore chequelli ingani che

innancial calo de lessere inpregionati i loro maritino ha

De le moglie de quelli de Menia.

rebbono potuto ne saputo imaginare o uedere uedense dolí nel perícolo premendo le forze de loro ingegnio tro uarono e feciono la dissimulatione apparechiarono li in-Arumenti diedono ordine e condusteno la cosa per mos do che accecharonoli occulati e crudeli guardiani e dischacciato ogni nugolo de ignorantia feminile intesono e seppono che niuna cosa honesta se de lasciare de fare per lamicho.e cosi suegliando la piera del psondo del cuo re per liberare i loro mariti dal picolo hebbono si alto ar dire & astutia che qili i quali p la publica utilita haueano legati in pregione e condemnati a la morte col pudico a more de lo matrimonio sciosseno e liberaro e quello che magiore cosa e a dire ingannata che hebbono la maesta de le leggie quello dereto publico lautorita de li antichi e rotto el proponimento de la dliberatioe de tutta la cita no temerono ne hebbono paura serarsi ne le pregione sotto la signoria d'li inganati custodi: main luocho de i loro de gnamente condemnati mariti se misono in carcere e ues ramente io non aggiungo a marauegliarmi de tanta e si sincera fede & amore ma certo me rendo che esse remis siuamente e timidamere amati hauessono i loro mariti o uero legate fussono con debile e sottile legame conciosia cosa che elle posseano stare a le loro case in ocio ma i no harebbono tentato de fare si gran facto affine che in por che parolle cocluda molte cose: so dico & ardischo affer mare che le dicte femine e moglie dei Menii fuorono ue ri e certi huomeni & ei giouani dei Menii fuorono femis ne come simularono.

## De Penthesilea Regina de le A mazosse.



fo Reginad le Amazone e succedette nel readme a le due Reyne: Ortía & Anthiope. Madich paréti se na scesseno nó ho lecto ueramente di costei se troua per si antichi scriptori che dicriue do la formosita del

suo inclito uiso e bel

Enthesilea

la persona & ogni delicatezza e morbidezza soprastana do ad ogni fatigha: hebbe non solo ardire come le sue an tecessore uestirse larme e col capello de serro coprirse e doraticapelli: armarsi i fianchi darchi e de saiette montarte a cauallo non chome semina ma chome uiril caualieri ma di grandissimo anso oltre a tutte le sue antecessore se rende mirabele ne larme d la militare disciplina infortezza e prodezza de corpo: a la quale sappiamo certamente che oltra le sopradicte uirtu e dote non mancho la sottisi ta del nobele ingegnio: conciosia cosa che di lei se leggie che ella so la prima che trouo luso de lastore incognito in sino al suo tempo. Questa Penthesilea secundo che pia ce ad alchuni odendo la fama de la gran uirtu de Hectore Troyano senza mai hauerlo ueduto se innamoro de

De Péthesilea Regina de le Amazone.

ui per modo che ardentemente lamaua & oltra misura desideraua hauere figlioli de lui: per che a lei de si inclita stirpe succedessono nel regnio. Onde nel gran bisognio de la guerra ageuolmente richiesta con gran parte de le sue nobile donzelle ando a Troia contra e Greci in aiuto de li Troyani. Non la sbigoti la grandissima sama dei pri cipi e i grandi exerciti dei Greci. Ma giunta a Troya en tro ne le fiere battaglie doue per lo suo gra ualore e per piacere ad Hectore fece marauigliose pdezze. Pero che hor con la lancía hor con la spada equando con larcho quasi nisuno innanzi li ueniua che da lei non fuste morto o messo per terra: e piu uolte isieme con le sue no bile do zelle turbo e ruppe gli ordini de gli exerciti Greci e le gran turbe dei combattitori fece suggire. E uerilmente & altamente si combattea che secea marauegliar chi la uedea & in specialita Hectore il qual con gran maraui/ glia e piacere piu uolte ne la battaglia lando riguardando ma poi un giorno eendo questa mirabele uergine entrata ne la fiera battaglia e desiderado al suo amato Hecto. re piacere non solo per la sua bellezza:ma per la sua uiro tu & alta cauallaría e prodezza se transporto per granuo lunta nel mezzo de le schiere e piu sorti exerciti dei Gre ci e facendo de la sua persona marauigliosi facti: e gradis sima occisione de nímici so serita da trauerso per mó che ella cadde e mori: el chui nobele corpo da le sue donzelle no leza gradissima battaglia ricolto fo per loro co smesu rato dolore e portatolo e facto e dgnio exego: alchui altri uogliono che Penthesilea quado giuse a Troya trouasse

De Penthesilea Regina de le Amazone.

Hectore morto e poi facesse le sopradicte prodezze e che ella sosse morta dai Greci in una crudelissima & asse perissima battaglia nel mezzo de lo exercito dei nimicisse rebbono alchui i quali se poterebbono marauigliare come semine anchora ardissono armarsi o sano o uero han no ardire andare contra gli huomeni si la marauiglia no se leuasse o sotterasse con uera ragione cio che luto se co uerta in natura. Per loquale uso Penthesilea e altre semie se faccino huomeni molto piu ualenti ne larme e piu assa da essere dicte huomeni che molti i quali el sexo han no sacti maschi e lociosita lasciusa e uilta gli ha sacti semio ne olhopere con lelmo in capo.

De Polysena uergine figliola del re Priamo.



Olisena uer gine figliola del Re Pria mo Re de Troya fo giouine de si marauer gliosa bellezza e de si alti e d si nobeli costu mi che hebbe forza di mettere ne laspero e duro pecto de Achile le le dolce fiame cupi dice & amor uenereo Nel que Achille cere

cando con mirabile effecto el congiugnimento de si rice che e gradibile nozzerompendo in alchuna cosa la sede

De Polysena uergine figliola del Re Priamo. promessa fo da Heccuba anchora sotto fede i tempo no cturno condutto nel tempio de Appollo e chiamato a la morte per laqual cosa la dicta Polysena indebitamete essendo manchate del tutto le Troyae forze abattuto & ar. so Ilion e la gradissima cita de Troya di tutto dilfacta fue per Neoptholemo in uendetta de Achille per piacere ai nimici del padre menata e conducta in su la sepultura di morto Acchille. Q uiui si possian dare fede a le sepolture de li Antichituededo la nobile uergine el crudel giouine hauere la spada in mano per occiderla eueggendo pian gere îtorno a molti el caso crudele la innocentissima Poli sena factasi in contro a la spada stese il collo con si costa. te animo e si sicuro viso.che hauendosi prima la uestitue ra del corpo per forma composta che scoprir non potes. le per lo suo dibattere de la morte ni suna pte secreta che non mancho commosse a pieta e lachrime e riguardanti de la sua fortezza e constâtia che la pieta de la sua immer rita morte:e ueramente gran cosa fo e degnia de memos riache ne la tenera eta ne il feminile sexo ne la reale morbidezza ne la mutata fortuna pottero sbigotire el gentile animo de la uergine e maximaméte fotto la spada del uis ctorioso inimicho sotto la qle tremauano gli animosi per cti d li egregii e fortissimi huomeni il per che agieuoline. te io credo che questo so operatione de generosa natura laquale uolle mostrare per questo acto e dispregiameto di morte qual semina prodocta hauca si la inimica fortua mon lhauesse si tosto suppressa e de uita priuata.

De Heccuba Regina dei Troyani.



pclarission pclarission pclarission ma Regiona dei Troyani e so equalmete uno stre nuo sulgore del mio sero mondo e amae strameto certissimo de miserie. Questa Heccuba secudo la oppinione de alchun so sigliola di dima

te Aone e alchuní altri dicono che ella so sigliola de Cisto Re de Trhatia: la qual cosa io giudicho estere uera: po che questa e loppinione dei piu: so adonque Heccuba marita ta al Re Priamo illustrissimo Re dei Troyani. Mistamé te hebbe. xix. tra siglioli e sigliole isra i quali so quello mirabile sole de la Frigya probita Hectore del quale so tan to il sugore de la sua uirtu e nobile caualaria che non solo a se so lume splendido de eterna sama ma dei suoi paren ti e patria gloria sempiterna: e ueramente Heccuba per la nobelita de lo splendido reame e per la serenita de tanti e si nobeli siglioli non so clara tanto che piu molto non susse per la duersa e urgente sortua conosciuta da tut to il mondo. Questa Heccuba uedendo prima el suo di lectissimo sigliolo Hectore il quale non solo era luce d la nima sua ma la speranza el sostegnio de tutto lo stato de

De Heccuba Regina dei Troyani.

Troya. Poi il ualorosissimolgiouine Troylo il quale de di in di mostraua di se magiori facti per mano de Acchille morti, e per la loro morte quasi el solido sostegnio de tuto to illoro stato mutato e uolto sotto sopra pianie amarissie maméte. Vídde poi Paris morto da Pyrro. Vídde Dey febo con le orecchie e naso tagliato quasi senza aia. Vide de le fiamme accese nel sorte e clarissimo Ilion. Pollide oc cidere nel grébo del padre: e quel padre e suo marito uec chio uidde sotto catene inuolgere nel sangue del morto figliolo:uidde Casandra sua figlia Andromeda sua nuo. rae se medesima essere ne le mano dei nimici menata e p sa. Vidde la nobelissima uergine Polysena sua amatissima ma figliola sopra la sepoltura de lo inimicho Acchille oc cidere e farne sacrificio. Vidde anchora el piccolo nepo. te Astianatha tratto d'inascoso luocho perchuotere e flas gellare ad un saxo: e ultimaméte uidde Polidoro sua univ cha speranza sotterarlo nel lito de Trhacia morto ptra dimento einganno del parete Polynestor. Pero compres sa da tantí e si grandi dolori dicono la dicta Heccuba per superchía tristitia diuenne rabiosa equasi chome uno cane per li campi de Trhacia andaua latrando e cosi morés do so sepellita ne la sepultura de Elis nel lito Pontiacho il quale e ditto Cinosenea: molti altri dicono che ella fo menata con laltre pregione in seruitudie:accio che nulla ma chasse de miseria ali suoi infortunii. Vidde per comanda mento de Clitemnestra strangolare Casandra doppo a morte de Agamenone.

## De Calandra figliola de Priamo Re de Troyani.

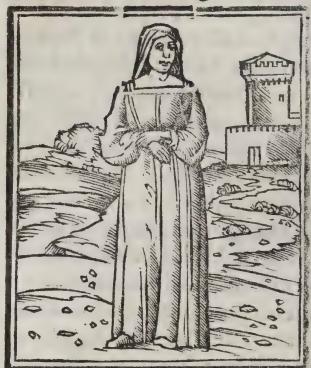

Priamo Re dei Troyanie secundo che dicono li antichi seppe larte de loi douinare laquale arte o uero che ella lacqui stasse pli studii o uero che la lacqui stasse pli studii o uero che laueste p dono da dio o uero piu to stopigani di dmonio no e a noi be certo no dimeno asso e di lei

Asandra fo

figliola de

confermato per molti cioe che la dicta Calandra prima lungo tempo che fusse rapita Helena da Paris e lo adue nimento de Tindaro e il lungo assedio de Troyani. e lultima dissolutione de Priamo e de Ilion spesse uolte con chiara & alta uoce el grido. Ma non essendo dato sede a le sue parole dicono so chastigata e battuta piu uolte dal padre e dai fratelli e che pero so facta la sauola che ella so amata da Appolline la cosa data non li tolse ima aggiuns se che sede data non li susse assigni se che sede data non li susse a suoi dectice così seguito che quello che Casandra dicea no li era creduto. Questa Ca sandra se troua so data i sposa a uno nobile giouine chiamato Chorebo il quale prima che co lei dormisse so more to ne la battaglia. Poy perdendo ella il padre e i fratelli & ogni sua substantia presa dai Greci toccho in parte ad

De Clitenestra Regina de Micena.

Agamenone laquale eëndo da lui menata in Trhatia prediste chiaraméte & aptaméte la morte e il rradiméto che li douea fare Cliténestra sua moglie; a le chui pole no da do fede doppo moltissimi picoli de mare uéne a Micena co lo de Agamenone doue elli psa laude d la sua moglie fo morto & ella poi per comadaméto de la dicta Cliténe stra fo strangolata.

De Cliténestra Regina de Micena.



Litenestra fo figliola d Tidaro Re

d Oebalía e la madre hebbe nome Leda e fo forella de Castor e de Polluce e de He lena e so maritata ad Agamenone Re de Micena: la gle si so cla rapliguaggio e p ma ritaggio: anchora so piu ricordabile plo

uitupolo ecrudo ardiméto che hebbe uerso il suo nobile marito e signore po che essendo Agamenone ipadore di tutti si exerciti dei greci che erano sopra Troya e dintorno hauedo Clitenestra ptoriti al deo Agamenone molti siglioli cadde i cocupiscetia & inamorossi di giouene Egisto sigliolo di Thieste e di Pelopeia il quale pete era sacer dote no seguito i facti de larme e secudo che piace ad al

De Clitenestra Regina de Micena. chuni per lusinghe e subgestioe del uecchio Nauplio pa dre che so de Palamides uéne nei suoi abracciamenti plo gle peccato seguito o che ppaura del comisso male o per la tornata de Agamenone o p plualióe dlo amato Egisto o uero pla idignatiõe cocepta de Casandra lagle hauea i teso che Agamenone menaua co secho a Micena laiosa e crudele Cliténestra có fraude & aío rio e có sfrenato or dinaméto se leuo cotra il suo marito e ritornato ch soda la grauictoria de Troya affatigato pmoltissime fortune e tépestate la de Cliténestra dissimulado co lo uiso bení gnio il receuette ne la real camera e secudo dicono alchu ní cenado el dco Agamenone e riscaldadosi p uio e uiua de fo p lo nascoso amate Egisto morto: alchuni altri dico. no ch uestedo Agamenone le uestimeti acqstati da la ui ctoria d'Troya la adultera e sagace semia sci sare uestiti reali e ricchissimi a la maniera grecha e glli senza capitale o uero uestitidel capo gli le fece uestir gsi panúciare i gl li piu chiara e futura festa & hauedosi mesti gili e no potedo mettere o uero trareil cap o de fuori hauedo gía ue. Ritele mai eli braccia etutto il busto così chiuso e copre so nel dco uestimeto so morto da Egisto p comadameto di lei: e cosi séza poter aiutarsi so morto il nobelissimo pn cipe doppo lagl cosi iniq cosa sca occuparono e presono tutto il reame Tennero e signoreggiaro il paese. vii. ani. nel gliépo eéndo gia cresciuto Oreste figliolo d'Agame none e di lei il glepli amici e pareti era stato leuato e guar dato dal furore dla madre uoledo e drizzado laio suo a la uédetta dl padre e plo tépo accio coueneuole co paréti &

De Cliténestra Regina de Micena.

amici li uene fco pmo che elli occise isieme la madre e la mate e ueramete io no so gle io biasimi o il peto o lardire el prío e grá male:po chino lhauea lhuomo iclito Agame none meritato el secudo gto meno se aptenia a la pessima femía tato piu e abomieuole ma io ben cosa alchua da lo dare cioe la uirtu doreste.la que lugamete no sostene dris trarsi dla pieta d la icasta e scelerata madre ma piu tosto cõe aioso uedicator ado e uedichola n meritata morte dl padre e fece uírtu adado cotra la madre: la qle hauea mes ritato ogni male meritamete qlla cosa e crudelita lagleil padre no meritamete hauea sostenuto da lo adultero sacerdote plo comadaméto dla icesta e pessima fernina aduegna chella piena dl pctó ritornasse nel capo d coloro p le chui opone e comadamto era splo il sague prno e ch p effusióe de la faque loro fosse ristorato e uendicato il sangue dl patre. TDe Helena moglie de Menelao.



Lena secudo pue a molti si per la sua la seciuia si pluga batta gliae guerra seguita taplei sonotissima a tutto il mondo e so si gliola de Tindaro Re de Oebalia e de leda sormosissima femia e so moglie d'Menelao Red lacedemonia la bellezza d'la gle scdo

che dicono gli atichi greci e latini dappo loro fo si gradis sima e si marauigliola che leggier cola e che ella debbia essere antiposta a tutte laltre e ueramente lasciando stare molti ma costei affatigo assar quello de ingegnio diuino Homero innanci che la potesse in uersi conuenient i descriuere:anchora molti dipitori molti îtagliatori de diuer se cose tutti soleni & egregii presono la medesima fatiga a fine lasciassono ai loro posteriori alchuna effigie o imagine d si grade e si mirabile bellezza itra i quali fo co grade de suma de pecunia condutto da li Crethensi dicti bora Crethy Heracleotes famolissimo dipintore nel suo tépo & a tutti gli altri anteposto: il quale dispuose lo ingegnio có tutte le forze de la rte per uedere la figura col penello e e cociosiacosa che no hauesse per exeplo e uersi de Ho mero e la fama del uulgo péso de molte altre forme bel. lissime potere coprédere la sua diuia effigie e così a quelli che la dimadaua la dimostraua dipinta. Onde da li Crethési li fuoron prima mostrati algui fanciulli d bellissima forma: & oltra accio se cercharono e fuonli mostrate cinque le piu belle faciulle e de piu alta bellezza che tutte lal tre e ritratto che hebbe de tutte sola una forma co tutte le forze de larte e del suo celebre igegnio a pena se credé po desse perficere de agiugnere al suo diiderio: ne io me ma rauiglio pero che chi sera quello che co penello possa ri trare in figura la letitia de gliocchi chi e piaceri e il dolzo. re d lalboccha el riso celestiale ei mouiméti piacéti.e le ua tie bellezze del uiso la qualita de le parole e de gli acti con ciosiacosa che questo sia officio de la natura: sece adóqu

el sottilissimo e grande dipintore quello che pote e quello che dipinse lascio ai suoi successori quasi chome celestia. le figura e singulare honore de tutte le imagine e statue onde li spiriti acuri e piu sottili huomeni finsono la fass uola ne la quale scriuono Helena per lo stellato sulgore d gliocchi e luce dai mortali non mai ueduta per la mirabe le bellezza del uiso per la chioma dei uctillanti capelli do. ro battenti le spalle per la boccha de rose e de cinamomo per lagelicha uoce dolcie & suaue per gli actie costumi gentili per la splendida e spaciosa fronte per la gola biana cha pulita e delicata piu che lauorio e perle nó mai uedu te delitie pomi de Paradiso del releuato pecto i quali solo per lo suo respirare erano congiunti essere figliola de Gioue trasmutato in Cignio a fine ch la formosita hauu ta de la fusseintesa e compresa da tutti hauere hauuto pe dono da Iouc la diuina bellezza: laqual p ingegnio dhuo mo non se poteua ritrare con pennello e colori da la qua le speciale e mirabile bellezza chiamato Theseo Dathe. ne isino a Elichona prio che nullo altro ardi nella sua pic chola e tenera etade prendere la bellissima uergine Hele na: la quale solazzadosi secundo li costumi de le real uer gine nel palagio del padre so cosi da lui tenuta presa e me nara nel suo paese e come che da lei se no pocchissimi ba sci potesse hauere pur lascio alchuna nota nel uulgo dla sua uerginita:non obstate che doppo fosse réduta ai suoi fratelli Castore e Polluce per electra madre de Theseo o uero secundo chealtri dicono radomandandola e dicti suoi fratelli per Proteo Red Egipto so in absentiad The

seo mandata e restituita ma essendo la dicta Helena de puecta eta fo maritata a Menelao Re dl quale una sola figliola ptori chiamata Hermőia e doppo gito molti and ni ritornato Paris a Ilion da lisola Ida oue madato su p lo segno de la pregnante madre doue no conosciuto hauea ne la lucra uincto il suo fratello Hectore & essendo came pato & pli mostrati chrepundii cioe uestimenti reali pue rili riconosciuto da la madre ricordadosi de la promissióe de la bellissima dona: laquale li hauea pmissa Venus een do ellí ne la isola Ida o uero secundo che altri dicono uos lendo radomandare Exiona faceudo fare le naue in Ida a compagnato de real compagnía nauígo in Grecia e fo ri ceuuto dal Re Menelao & honoreuolmte albergato e q ue uedendosi Helena marauigliosa per celeste bellezza e per ornati e uaghi costumi lieta uaga lasciua e disdero. sa de essere riguardata con gli agii reali e piccola guardia riguardandosi insieme innamorato delei Paris:e paredo speranza de gli acti lasciui e con li suentillanti occhi solle. citandola ageuolemete accese il fuocho de la sua dilectio ne ne lo impudico pecto e la fortuna diede fauore ai Pricipi.pero che per singulare cagioe e bisognio so de neces sita a Menelao de andare in Cadia e cosi andato lascio Pa ris nel real palagio isieme có helena: per laquale cosa pia cie ad alchuno dire che accesi de egual siama e scopu co gliactifuoron dacordo e per gito parue ad heccuba che Paris portasse la facella del fuocho i suo paese e ch se adé pissono gli auidi auisamenti quando con grandissima pte dethesori d'Menelao uéne el dicto Paris d'nocte tempo

mel lito lachonicho con la dicta helena o ueramente secu do che piacie ad alchuni altri che Paris la rapi ne lisola de Grecia dicta citera:ne la quale la dicta helena era ita pfa re sacrificio a Venus: e ueggiaua nel tempio ecosi quiui presa la misse ne la parechiata naue ultimamente capito con essa in Troya doue da Priamo so receuuta con gran dissimo honore pensando hauerse leuata la nota da glioc chi de la ingiuria facta de Exiona. Onde per la ingiuria e uergognia che reputarono e greci de alta rapina se co mosse tutti conciosia cosa che e principi dei greci tutti po derasseno e stimasseno piula igiuria a loro facta per Par ris che la lasciuia de helena: hauedola molte uolte domã data & i Troyani non uolendola redere tutti dacordo du no parí uolere e de uno animo giurarono la destructione de Troya e radunate tutte le loro forze con piu de mille naui assediarono Ilion non obstante che per quelli de Frigia fosse contrasto in uano. E ueramente helena pos lette uedere quanto sosse potesse la sua formosita e bel lezza quando de sul muro de lassediata cita tutto il lito uidde pieno dei nimici. Possette uedere e uidde con suo. cho e co ferro ogni cosa dintorno dissolare e guastare & i populi cominciare le crudellissime battaglie & e feriti ca dere morti, e per spacio de diece anni durando lassedio es sendo gia morti hectore & Acchille e per le mano de la cerrimo giouine Pyrro morto Parisa helena pueli haue re forse peccato nel prendere il primo marito fece le secu de nozze con Deyfebo e così allui maritata fo tentata del tradiméto per li Greci; i quali copredeano p battaglia no

potere pigliare Troya:laqual Helena chome fo cagione de lascedio cosi so e uolse essere cagione de la dissolatione diquella. Onde per meritare de tornare in Grecia con lo primo marito se redusse e sece el tradimeto: pero che mo strando e Greci uolersi partire & algto dilungati ei Troyani lassi de le passare satige seciono de la partita dei gre ci mirabile festa e la notte quasi tutta spesero in magiare. e bere e danzare e stanchi e graui per li cibi tutti se ador. métaro: la quale cosa Helena ueggéd o danzando e treschando acceso un gralume il mostro da lalte finestre ai Greci che quello stando in aguato aspectauano. Il quale ueduto per loro subito tornarono a Trosa e segretamen. te parte de loro intrati in quella e trouandola sepelita per uino e per sonno misono il fuocho in piu parte & arsono la tutta & essendo gia crudelmente e uituperosamente morto Deyfebo riebbono ei dicti greci Helena e resti. tuironla al suo Menelao ad anni.xx.doppo il suo eere rapita: alchui altridicono che Helena fo rapita da paris co tra sua uolonta e per tanto merito eere receuuta dai greci e dal suo marito Menelao ilquale ricornando con la di eta Helena in grecia so constretto per tépesta e sorza de uéti andare in Egipto doue arriuato ne le terre del Re po libo fo da lui accolto e molto honorato poi dequindi con prospero ueto partito ando nel suo proprio paese doue chome signore con la raquistata moglie so receuuto con grandissima festa octo anni poi la ditructióe de Ilion ma gto tempo unuesse Helena doue e quado morisse no me ricordo hauere lecto. principal cini

De Circes figliola del Sole.



Irces per li suoi scattament se cundo che i uersi di poeti testificano so samosissima femia isino al pñte dire so sigliola del Sole e de Persa Nimpha de Occeano sigliola e sorella d'Oethe Re de Cholchire secun do che so peso so di sta sigliola del Sole

o uero pehe ella fiori de singularissima bellezza o uero pehe ella so doctissima ne la cognoscenza de lherbe e dla loro uirtu o uero pehe tutti isuo sacti suoro prudentissi mi legle tutte cose puarii respecti & habiti li Mathematici & Astrologi dicono che il Sole ha a dare lo eere a tutte te le cose nascete o uero a tutti si huomei chi nascono ma pel pacto o cagio e lasciasse i Coschi e uenisse i Italia no ho lecto chi ella hitasse nel mote di uolchi il gle pisso al di de oggi edeo dl suo nome Circelli tutte lestorie el testissicano ma cociosia cosa che di lei no se legga se non cose poetiche recitano de si celebre semia soccintamete e bre uissimo le historie poetiche co gllo igegnio chi pistato ne sia su eglieremo le mete dei credeti suo gliono adoqinazi a tutte le cose chi gluca nauigate di gllo tepo psuo pponi

De Circes figliola del Sole. meto o uero sospito p forza d ueti le acostaua ai liti dliso la picatameti diversi parte de Circes o vero p beveragi mistid ueneni ella couertisse i fiere d diuerse specie: e che îtra gli altri couertiti fuorono qlli ch adarono ne la copa. gnia dl uagate ulixe il qle ulixe mediate il cofiglio d mer. curio minacciado co la spada morte a licatatrice si fi facia tornare e copagni i pristina forma e cosi li fece ripigliare la forma hūana da poi e piagli dormire co lei p spacio de uno ano e dicono ne hebbe un figliolo alqle puose nome telegono e poi da lei se pti piéo d cosiglio: plagl cosa io si mo ch sotto la forza di gsto plare sieno nascosi gra sentimeti sono alchuialtri che dicono qista femina fosse molto piu di luga dun castello de apagnia chiamato chareta po tetissima d forze e deole: lagl dicea ch nó mótaua nulla la castita la pudicitia hauere illusa pur chi lhuomo coseguis se il suo diderio:ne si curaua dalchua altra nota o de ifamía e cosi costei molti di álli chadauano al suo lito co lu singe e ornato plare no solo li iducea a li suoi abomineuo li uitii ma li trafportaua a la rapina & a la robbaria dl mas re facedolí corsali duenire: postposta ogni hoesta incita ua co maleficii igani ad exercitare trafici de mercatatia e molti p la sua singulare dilectioe ne facia motare i supbia e cosi popone d lei era subtracta la huana ragioe de legi cose assaí coprédere possiamo si be riguardiamo i costumidgli huomenied le femie chi molti luochi sono mol te semie Circe e molti piu huomei p le loro lasciuie e peco can ueggiamo ecre duenuti bestie e fiere saluatiche: mà

Vlixe il gle fo amaestrato e docto da mercurio il gle mer

De Circes figliola del Sole

curio significa il sauio e prudete huomo nel puo iganare pole lacciuoli o arte dli adulatori anzi piu tosto col suo sé no e maestria glli che legati & ipacciati sono disciogle & suiluppa e capa: ode assai e appechiato qllo ch dbba apte nere a la historia e p essa possiamo copredere che Vlixe stesse alchú tépo có Círces:racótasi anchora qsta medesi ma so moglied Pycho figliolo d Saturno Redi Latinise che ella li ilegnio larte dlo idouinare p gilosia po che cre dea che amasse Pomana Nipha il sece trassormare i gllo ucello del suo nome do Pycho: po che pycho hauea do mesticato una pycha pli chui câti e mouimeti idouiaua le cose future: e posscado gli acti d la pycha idouiaua la sua uita: so sco il uer so che dice chi pycho era douetato picho quo uero di che morte o i al luoco la dea Circe morisse ni TDe Camilla Regina dei uolichi. ho trouato.



Amilla uer gine excel· lentissima e dignissima di memoria so Regia di uolsci e so sigliola di Metha bo attichissimo Redi uolscie de Casmilla sua moglie: & nascen do so cagióe a la mardre de morte: pero che nel suo parto mo rí. Per laqual cosa

1111

De Camilla Regina dei uolichi.

Methabo a cosolatioe de se li puose il nome de la madre saluo che ne diminui una lfa cioe. S. e ueramente questa Camilla da lhora el diche ella nacque fo la fortua crude. le a Methabo. Pero che pocho tempo poi che fo mortala madre per subita e repentina subductione dei suoi citadi ni fo deposto e cacciato del suo reame e suggendo no po te alchuna cola portare se no solo la sua Camilla piccho. la & anchora ne le fascie laquale amaua sopra ogni cosa. E fuggendo mísero solo & a piede peruenne al fiume da masceno il quale p pioua trouo cresciuto per modo che altro che a notare passare nol potea e pensando no poter re co la fanciulla notare cadde in necessario e marauiglion so pensiero spirandolo iddio il quale non permisse che la futura e celebre uergine fosse compresa difacto uillano: e subito presa una scorza de zugaro i quella la auosse e co si auolta con esso lei a la sua lacia forte legolla e uolsese al cielo con lachrime e pietosissimi priegi subito a Diana la uoto si salua gli la coseruasse : cosi dicto sero la lancia e col fortissimo braccio insieme con la fanciulla sospinse la lancia e quella ficcho ne la opposita riua dl fiume subito quella seguendo notado senza alchuna lesióe la trouo: di chelieto ne la sua gra miseria entro ne la obscura e profu da selua equiui nutri la figliola laquale crescedo in piu ua lide forze & in quelle indurarse e picciola anchora incomincio agiettare co la frombola e poi portare larcho e la faretra e sollecitare con uelocissimo curso e cerui e chau rioli e deuenendo de di in di piu destra e piu currente e dl tutto ogni acto feminile dispregiado se dispuose de coser

De Camilla Regina de nolschi.

uarle la sua iclita uerginita renuciado a ogni copagnia:e cocupiscibile amore d'giouini e i giochi le danze e le noz ze de molti refiutado del tutto se dispuose a servire a día na secudo la pmissa dl padre: & eendo amatissima e da tu ti obedita no mai muto ne uolle mutar il suo sancto e fermo pposito circha la sua uirginita observare & cosi uolse la sua laudeuole uita finire: & i asti tépi eendo gia Enea uenuto de Troya & hauedo pso pmoglie Lauinia e po cioe eendo mossa battaglia trael de Enea e Turno Re dei Rutuli e ciaschuo radunata grade copia de gete camile la reuocatata i la pria ado co gradistima gete dei suoi uol sci in fauore & aiuto d'Turno doue itrata ne la battaglia fecep piu uolte grafacti darme mirabili occidedo e face. do fuggire qui le pareua dinazi: & hauedo un giorno facte cose gli icredibile seguitado uno dei nimici il chui nome era choreboil gleera sacerdote d'Cibele disderosa d spogliarlod larme che erano ricche fo da uno dei nimici chiamato orote ferita da trauerso duna sasecta sotto la sie nistra mamella plagi ferita cadde p morta: fo portata dai suoi & i gradissimo dano dei Rutuli fini la uita: hor gsta uoglio ch guardio le polzelle hodierne e ueggiao lei adul ta & expta secudo lordie el uoler d la ragióe hor discorre re i căpi d le siere battaglie hora i boschi e le selue ei luo. chi dle fiere co larcho e co la fraretra uederla pmere e so prastare co cotinua fatiga li lasciui appetiti dle cose men ch hoeste: suggif le dlitie dle morbidezzele meréde ei co uiti & ei beueragi copostie uederla co costuatissimo aio no solo aschisare e renuciare gli abraciameti dei giouani

De Camilla Regina dei uolschi." del suo tepo ma dodire le pole e così amonite em ino chi a loro se aptéga d'far ne la casa dl padre chene le chiesie tie e luochi apti oue se couégono e raunano isieme le bri gate e moltitudie d uageggiatori crudelissimi cesori d cor stioise certaméte empino a fi daf orechie a le cose uane e no meno che hoeste sappia achora rafrenar la bocha no solo có pocho plare ma có molto tacere costrigano le ore chie có grauita cópógino gli acti ei costumi a tutti i suoi facti co la macina di hoesta: gli ocii le mese ei disordinati magiari le sforzino no senza misura seguire e d lasciar an dare le copagnie dei giouani e sentino e sappiano che di derare cioche piacie e sare cioche licito no e cosa sacta e be coforme a la castita a fine che eendo scté piu salue sio réte a laudabile uergita deuegino saune e obediéte ai loro maritine le sacre nozze. De Penelope moglie d'Vlixe.



Enelope fo figliola del Re Ichario e fo moglie de lo extrenuissimo huomo Vlixe: e fo uero santissimo & eterno exéplo ditemerata pudicitia a tutte le done: e certaméte le forze de la pudicitia de costei suorono di la fortuna per moltissimi modi

contrastati:ma certo inuano perche mai da nisun lato pie gar si puote essendo uergine giouinetta e per la sua hone Na bellezza da piu persone era amata fo maritata dal padre a Vlixe diquale ptori un figliolo che e il nome The lemacho doppo laqual cosa V sixe so chiamato dai greci non solo con gran pregieri ma quasi per sorza a la expeditione de la guerra de Troya: e cost andato lasciola sua Penelope insieme con Laerte suo padre gia uechio & an tídía fua madre e có lo picciolo figliolo Thelemacho ma perseuerando la guerra non sostenne la dicta Penelope nulla altra igiuria se non che stette uedoua per spacio de .x.anní oltra il tempo de lo assedio dla cita de Troya. Pe ro che arso che so llion ritornado in grecia e nobeli Du. chi e forti e potentissimi huomeni per tempeste e altri pe ricoli molti ne periero & alchuno ne fo trasportato in altra regione:e cosi la magior parte fuorono trasportati p modo che pochi ne ritornaro ma de tutti saluo che duli xe se seppe il fine de lui solo non se sapea quello che si fos se ne doue col suo nauilio fosse ariuato. Per lagl cosa essen do stato gradissimo tépo senza sapse de lui alchua nouel la fo stimato e creduto pmolti che fusse morto: la que cosa cendo raportata a la sua uecchia e misera madre ella credédolo plo dolore se stragolo onde si Penelope se porta ua co agro dolore el no odire alchúa nouella di suo ulixe per la morte d'la madre se radoppio e moltiplico ma poi che gsi crededolo morto lhebbe chiamato co moltissime lachrime iuão dl tutto se dispuose ogni cagiõe rimosta co feruensimo e costatissimo aio iuechiare e morir i ppetua

ueduita e castita isieme col uecchio padre Laerthe e col figliolo Thelemacho se staua ma ueramete essendo ella giouine de forma bellissima de costumi honestissimie de sangue reale per ogni cosa da eere diiderata e amata fuo. rono prouocati gli animi de molti getili e nobeli huome. nide Achaya e de Cephalenia e de Sicilia a non folamen te rechiederla e infestarla e tribularla per diuersi modip obtenere le sue nozze: & essendone andaro la erte a la uil la per non potere sostenere la importunita de linfestato. riuene a tanto la cosa che manchando la speraza ognidi piu de la tornata de Vlixe per li dicti domadatori fo quasi occupata tutta la casa reale i quali con priegi lusingele con tutti quei modiche le sapeano e poteano la infestaua no estregneano che prendesse uno di loro amarito:ma la honesta e prudente donna temendo che la forza no uior lasse il suo fermo proponimento e uedendo che quasi tut te le uie a prolungare ai domandatori piu o negare le sue nozze li mancauano:illuminata da lume diuino con astu tia e con termini penso de douere iganare coloro che la i festauano al mancho per fine a certo tempo. Et hauedo la honesta donna incominciato a tessere una certa tela se cundo il costume reale domando ai suoi domadatori che allei fosse lecito tanto aspectare il suo marito che la comi ciata tela hauesse compiuto de tessere il che cocedatoli la dicta Penelope tutto gilo che el di adagio tessea distessea la nocte:p laqlarte beffati ché gli hebbe certo tépo e que si co arte no potendoli piu dilugare cosumado e dictido! madatori icouiti e diuerse spese reale beni di suomarito

fo facto per gratia de Dio che Vlixe nauigando. xx.ani. poi che sera partito da la sua Penelope capito solo sconor sciuto nel suo proprio paese de Achaya: & andossene coi suoi pastori per sentire tacitamente e cautamente uestito in habito pouero a spiare del suo stato e riconosciuto e ri ceuuto da Sibothe suo porcharo il quale era gia antichis simoe co lui informatoii coprese e seppe quasi il tutto d lo stato e ordie de le cose e uidde Thelemacho suo figlio. lo ritornare da Menelao: il quale factosi conoscere maise Roil suo secreto e cosi disposte le cose i ordie se fece mes nare a Sybothe sconosciuto nel suo proprio terreno e qui ui senti e toccho il gran dano che per li domandatori de Penelope refiutati da lei gliera facto e diquesto sdegna to e prouocato a grandissima ira in tato che so nel suo pa lagio e serrate le porte tutte isie me co Sybothe so bubul cho felitia Opilione e con Thelemacho suo figliolo corse subito adosso a li usurpatori de le sue cose domandato rí de la sua Penelope i quali nulla immaginado di quello che era stauano in piacere e in festa:e prima occise Eurimacho figliolo de Polibo Anthinoo Amphyone e Clifip po sausi Agelao e molti altri i quali adomadauano perdo nanza in uano & insieme con loro occise anchora Melathio suo capraro: il que hauea cosentito e sauoreggiato e dicti inimicie piu occise tutte le done de la sua casa: legle esso itese che hauessono bauuto ulla concordanza con li usurpatori & in cotal mo libero la sua itera hoesta e cha rissima sposa la gle ueduta & appenariconoscédosi insie me elli lei & ella lui molto desiderati si riceuette co soma

alegrezza e letina non dimeno uole licofró nouissimo poe ta che Penolope per lusinge e suasione del uechio Nauplio e per uendetta de locato Palamedes suo sigliolo de ducesse e corrompesse per rustianeggio quasi tutte le dó ne de gretia tra le que afferma sosse Penelope laquale havuesse concubito con alchuni di suoi domandatori laqual cosa tolga iddio che so creda. Pero che no eda credere a uno il contrario di quello che molti celebri scriptori testis sicano: cio e che Penelope susse altro che pudicissima la chui uirtu tanto e piu chiara e piu laudeuole quato piu ra de se ne trouano e quo piu cobattuta così lugamete pseue rado co costatia ne la suas terra hoesta meglio se dissele.

De Lauinia Regina de Laurentia.

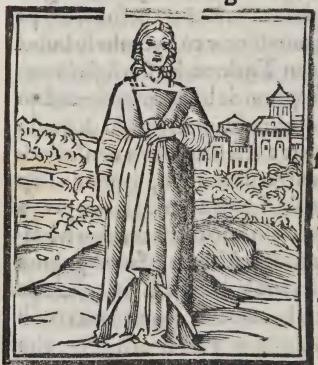

Auinia Regina de lau rentia de liverantia de liverantia de liverantia de liverantia de Crethe fo unicha figliola de Relatino e de Amata fua morglie e fo maritata ad Enea ferenishimo du cha dei Troyanise per cagione de la battarigha facta per lei tra Enea e turno fo piu

chiara che per altrouosstato. V era mente Lauinia per la sua bellezza admirabile de la sua bella forma e per lo rea

De Lauinia Regina de Laurentia. me del padre il quale a lei succedea fo domandata instan; tissimamente in matrimonio da Turno ardentissimo gio uine e ualoro so Re dei Rutuli al gle Amata lua madre e Cya del dicto Turno hauea pmessa e quasi data una cer ta speraza ma pero che il Relatino homo doctissimo ne larte del sapere le cose suture hauendo inteso dal suo ora: culo che Lauinia doueua eere maritata a huomo strano ritardaua el dicto parentado de Turno in fino al qual tepo seguito che Enea Troyano suggito da Troya uenne in Italia: e prima se puose ne le terre del Re Latino e qui ue facta amista có lui seguito che tra la clarita del lignag gio de Enea e per chagioe de loraculo el dicto Re li pro-

mile de darli per moglie Lauinia domandandola elli. Per laqual cola si mosse guerra tra Turno & Enea.e doppo molte battaglie e spargimento de sangue e molti ualoros si Duchie signori mortise morto Turno e Troyaniobe tennero la uictoria. Per laqual cosa ee ndosi prima per lo dolore morta la madre: Enea consegui le nozze de Lauis nia. Sono non dimeno alchuni che dicono che la batta glia so appresso le nozze de Lauinia. Main qualunque modo se susse certo e che Lauinia so moglie del Class rissimo principe Enea e de lui cocepi uno figliolo. Il qua le Enea e morto appresso il fiume. Numícho a tre aní e mezzo doppo la sua uenuta in Italia innanzi al di del parto: dubitando ella de Aschanio suo figliastro in una selua doue se ando anascondere el partori e chiamollo Po stumio che secundo alchuno altro el chiamo Iulio Siluio ma eéndo Aschanio piu masueto uerso la matregnia che

De Didoo uero Elyfa Reina de Cartagine, ella non se credea & hauédo edifichato in suo nome la ci ta de Alba lascio del tutto in pace il reame a Lauinia: la q le premendo il suo pecto e considerando lantichita e geo nerosita del suo anticho e nobel liguaggio e hoestissima e pudicissima uiuendo el gouerno e mantene sollicitame te e bene tato che al suo cresciuto figliolo Siluio il conse gno nulla diminuito o manchato, dicono alchuni che La uinia uscita dei boschi so maritata a Melapodo e Siluio so nutrito & alleuato da Aschanio con fraterneuole beso niuolentia.

De Dido o uero Elysa Reina de Chartagine,



pria hebbe nome Elyfa fo'egualmete edifica trice de Chartagine e Regina:e certamete ne le laude d dido mi piace de andare con piu ample fimbrie che for le con le mie poche lettere i alchuna parte possa stresse.

bellezza de la sua ueduita: & affine che un pocho piu al tamente assummi & elieui el mio dire in sua gloria: li fernici secundo che assai e diuulgato e maise sto suoron por

De Dido o uero Elysa Reina de Cartagine. puli industriosi e preclarissimi li quali uenendo a lultime per te de Egipto nei liti de Syria edificarono molte nos bile citade: de le quale fo Re infra gli altri Agenore: il gle no solamete so psulgido spledore e samoso nel suo tepo. Ma anchora nel nfo : del que Agenore, se crede hauesse origine e pricipio lo iclito e generoso lignaggio de Dido ne il chui padre fo Belo Re di fenici: il qle sottomesso che hebbe lísola de Cypri e qui morendo lascio igouerno de li fenici & a la loro fede questa sua uirginella dido isieme con Pigmaleon suo fratello achora piccolo aduegnia che de piu tépo de leixi gli fenici costituedo el dicto Pigmaleo nel solio di padre Belo: gsta faciulla Elysa la gle era de mi rabile bellezza maritorono acerbo ad o uero Sycheo o Siccarba il gle scdo alchui dicono era uno dei Sacerdoti de Hercule appsioil Re piu honorato apoli Thirii: ue ramente gsta Dido eil sua marito cogiuti isieme se ama rono de pfectissimo amore: & eendo Pigmaleon itra tut ti i mortali il piu cupidissimo e auaro: & acerbo marito de Dido il piu riccho esapedo e stimado luno de laltro lauar ritia el thesoro: acerbo dubitado la codition del Re occul to i luochi secreti la magior pte del suo thesoro enascole ma ueraméte la fama di allo no potete occultare perche a fine d'hauere e dicti thesori el dco Re no guardadosi d niéte:acerbo so tradito cautaméte da lui e morto de lagi cosa Elysa hebbe tato dolore chep pocho rimase che no se tolse la uita:ma hauedo Elysa molto tepo cosumato i la chrime chiamado e richiamado i uano il suo caromario to maledicedo Pigmaleon suo f ratello e pgandoli dii che H

De Dido o uero Elyfa Reina de Chartagine. de lui facessono giusta uendeta o uero per pprio cósiglio o uero secudo che piace ad alchuni chiamata insognio e admonita dal morto marito Sycheo delibero de fuggire de sotto la signoria del fratello: dubitando da lui no essere morta:e posta da parte ogni morbidezza e mollizie seminile del tutto fermo lanimo in uirilita e ualore: perlagl ca gione acquisto el nome de Dido: po ch dido ujene adire: in língua Fenicha que eadire in ligua latina uirago: & in năzi a tutte laltre cole molti principi de la cita : iquali sape ua estere inimici de Pigmaleone sotrasse & idusse in sua uolontare predédo tutte le naue del fratello comado che fussiono armate e fornite de ogni cosa opportua: e cosi fa cto fingendo de andare per sua diuotione de nocte prese tutti i thesori del marito e del fratello anchora:e poi con antipensata astutia in cospecto de la gente sece carichare molti sacchi de arena fingedo glli essere thesori del mari to: e partiti del porto & essendo in alto pelago comando e dicti sacchid arena tutti essere gitati nel psondo del mare de laqual cosa gradissima admiratione hebbono tutti co. loro che nol sapeuano & in conspecto d tutti disse. lo ho trouato la morte laquale ho con lachrime tanto desidera tatio ho uendicata qlla del mio marito per la sommersio ne de questi thesori; ma sola una cosa a me e graue & ho copassione de uoi tutti che sete qui mecho. Pero chio no dubito che trouado noi Pigmaleo seremo crutiati e mor ti sotto crudelissimi martori: masi uolete capare insieme mecho io ui prometto per li dii immortali non mai uoi abadonare: a lequale parole tutti deliberarono de andare

De Didoouero Elysa Reina de Chartagine. in perpetuo exilio insieme co lei e uolte le pue de le naue e le nelle datte al uéto capitaro i Cipri doue le faciulle pa gano il ceso a la dea Venus e falí sacrificio. Dido co la co pagnia dl sómo sacerdote pse có tutte le sue donzelle a se guitare la dishoesta costuma. El sacerdote psetizzo a Di do douerli seguire gradissime e altissime cose ne la sua su ga:e cosi partita de Cipri nauigado e lasciadosi dietro a le spalle lisola de Crethi e da man dirita lasciado Sicilia po uene nei liti de Aphrica:e seguedo la spiaggia de Getuli entro nel porto:e parédoli qui assai buona stantia e sicura ordino dare riposo a li affatigati marinari: doue uenedo e circustati uicini uaghi de lor uedere e portado uictuaglia e altre cose cominciaro fare amista luno co laltro: e paren doli paese apto e le géte apte a riceuerli: & eendo gia iti e uenuti ambasciadori da Thyro che erano coteti de la sua dimoraza:no obstante che ella sentisse il fratello huicidiale in battaglia:no sbegotita de alguna paura dlibero que ser mar la sua staza e domado tato tereno icopa i sul lito quo potesse circudar, uno chuoro d boue. O grande astutia e auiso dfemia: lagle fco il pacto fece uenire il chuoro e glo lo comado tagliare e fare sottilissimi pezzi e alli agiugne re isieme: il que cosi ordiato occupo mollto piu terreno ch no pesaro e ueditori: e co lauspirio del capo di cauallo edificho la battagliescha cita: la que nomio cartagie e il castel lo Byrsa dal chuoro dl boue sca ch hebbe la magnifica ci ta:al suo pplo diede e ordio le leggie & ogni mo da uiuer cociosia cosa ch la cita appesse nobilissima: la sua fama isie co qllad la bellissima psoa:e de la sua uirtu e castita ptutta H íí

De Dido o uero Elysa Reina de Cartagine. Aphrica:e be che li Aphricani sieno huomeni inclinatissi mi a libidine seguito chel Re des Getuli uene iferuete des siderio e cocupiscetia di lei mado suoi abasciatori da li soi principi rechiededo le sue nozze e significando che si ne gate li fussono mouerebbe guerra e disfarerbe la citate co stretí pur a dire pesaro uno malitioso parlare col gle tras. sero la Reina alloro uolonta e dl Re e dissono cosi. Reina il Re de Getuli dice che la sua géte barbara uole reducer a costue e leggie secudo e la uostra pmezzo de uostri do ctori e dice che li sieno mandati alchuni e piu docti accio che i suoi populi sieno isegnati nel uiuere huano e minac cia morte e battaglia a qîsta noua cita î caso no li sieno mã dati. subito la Regina no pesando lo igano de loro copto plar uoltoffi a loro e cosi disse.carissimi & egregii citadini che cotetioe e suspitioe e la nfa:no sapete uoi che noi nascemo tutti pria al padre e poi a la pria:certo io non giudi cho douere eere dco uero citadino coluiil gle oue il caso e bisogno rechiede pla salute publica no solo renucii alchuno icomodo ma si ellino se dispoe per gllo a sostene re morte andate aduqualle gramete e per un o piccolo uo stro pericolo uogliate rimouere e leuar uia il pericoloso in cédio de la battaglia. per legle parole e représióe parue ai pricipi hauer obteuto allo che cerchauao: e subito e chia ro dissono e ueri domadameti del Re. lagal cosa itesa Dido e parédoli có le sue ppe parole hauer approuato il mri monio oltra misura dolorosa i ella stessa si uolse e no osan do cotradir a loigano dei suoi pricipi istate la risposta su bito hebbe cofiglio secho medesima itorno a gllo che bis

De Didoou ro Elysa Reina de Cartagine. sognaua a la sua pudicitia e serma castita. Rispuose ch si gliera coceduto alchuno termine era psta al matrimonio ilche concedutoli e qui se noti el ueniente Enea Troyano non mai ueduta da lui:stimando ella assaí meglio il mori re'che rompere il uoto partita da loro se nado nel suo pa lagio e nella parte piu alta e soprastante a tutta la cita: fin gendo uolere fare sacrificio a li dii fece fare uno grandife simo rogo in memoría de Sycheo suo marito & hauens do ella cópiuta tutte le sue cerimonie intorno ai suoi uoti tirati fuora il coltello:il qle hauea portato secreto:e posto che hebbe la punta al suo fortissimo e castissimo pecto e chiamato ch hebbe Sycheo diste cosi. Optimi citadi cos me uoi uolete cosi a marito uado & a pena hauendo fini te cosi poche parole con soma tristitia de tutti e riguarda ti si lascio cadere sopra lacuto coltello e non possendo gio uarli alchuno aiutorio & hauendo gia perforato e passas to iluochi uitali & effundendo e spargedo el castissimo e pudicissimo sangue ado uerso la morte e cosi fini la uita la pclarissima e nobelissima Reina Dido. O pudicitia ho nesta & iuiolata bellezza o ueneradissimo & eterno e sin gularissimo exemplo de icorrupta ueduita in te uorria io che derizzassero gli occhi loro le semine uedoue e pspas le pregio le done xpiane che guardino la tua constătia e fortezza te considereno con tutta la mente ne lo esfundé. te e castissimo sangue e specialmente dico a glle a le qua le estato leggiere il trauolare e correre non solo ale secon de nozze ma ale terze e a le quarte: e per piu uoti de mari taggi. Dehio ui pgo diteme che dirano le guardante xpia

De Didoo uero Elysa Reina de Certagine. ne signate del caractere de xpo: uedendo una stranía fe. mina gentile e pagana: a la lqle del tutto era incognito xpo per seguire una peritura e manchante laude:con si perse seuerante animo e con si sorte ardire isino a la morte: e no per altruí mano cha per la sua propria innanzi che uoles se consentire andare a le secunde nozze: o uero innazi ch uolesse lasciare violare o rompere el venerandissimo pro posito de la sua obseruatia. E ueramente io penso che ala chuna dira: conciosia cosa che le semine sono perspicacis sime ascusarsi: il padre e la madre mia erano morti: e simi le rutti miei fratelli: e no me era rima sa persona: e tutto: di me erano dintorno i procuratori: i quali me follicitauano che io me douesse acompagnare: e ch io non staua bene solatio non li potea contrastare ne bene resister alloro: io son pur di carne e non di ferro. O cosa da ridere: dimme Dido in chui subsidio hauea sidanza: laquale suggita: e sbandita del suo proprio paese: non hauuto se no uno fra tello: e quello era inimicho non andarono a lei molti pcu ratori per chella se maritasse: certo si . Era Dido forse di ferro o di saxo: o di legnio piu cha quelle dal di de oggi: certamente no. Adonq so solamente la uirtu el ualore dl suo nobile animo: il quale penso che usuendo non potea scampare da leillicite e dishoneste cose del dimandante Re. Ma noi i quali cie dicciamo estere abandonati. Non christo nostro refugio: certamente e gli e nostro redemi ptore: e sempre: e presente: e pietoso a quelli ch in lui hai no sperauza. Pensitu forse che coluizil quale scampo dal fuocho e tre fanciulli: che libero Sufanna dal fallo crimis

De Dido o uero Elysa Reina de Cartagine. ne non possa liberarte se trarte fuora d le mani dei tuoi ad uersarii. Adono humiliate a lui: abassa gli occhi a la terra: e chome laspido sordo serra le orecchie & a similaud ne de uno scoglio de mare discacia londe che te uengono a dosso cost ferma e constante lascia il soffiare ai uenti:pe ro che te saluerai: o serai saluata: leuerassi forse alchuna al tra: e dira io hauea grandissime ricchezze e possessione:e per questo desideraua essere madre affine che non fusso no transportate in strani. O insano o stolto diiderio: non hauea forse Dido senza figlioli il nobile reame: non le richezze reale: ueramente si hauea:e non uolle pero essere madre. Adonq maculero io la castita affine che le miei rie chezze partorischano:non un possessore:ma ditruitore. Ma le tue richezze dale ai poueri de christo :aiquali mé. tre le dai edifichi a te eterni palagi. Non ti mancha no gli amici: pero che quelli hai tali quali gli hai acquista. ti. Ma i figlioli non gli hai tali quali li uorresti. Ma quali te li concede la natura. Vera subito unaltra piu astuta secudo il suo giudicio chi laltre:e dira io era giouine chome tu sai:la giouentudine uolle: io non me potea contenere:e p tanto io ho seguitato il consiglio del doctore de le gente. San Pauloch dice: che e meglio prédere marito che eére tentata e rischaldata. O scelerato peccato: no e dato si san tamente quello configlio da Paulo che spesse uolte no sia piu brutto allegato in diffensione de peccato. Le perdute e cosumpte forze del corpo se ristorano a pocho co cibite le supchie no possiamo minuire co astinetia. La pagana semia puna gloria uana puote repare e refrenaril H

De Dido o uero Elysa Reina de Cartagine. suo seruore e rafrenollo: e la xpiana per conseguire uirtu eterna nol po fare: e cosi sottriamo noi medetimi al cadur cho honore: lasciado lo eterno e a uiluppiamo noi in sup plicio de eterna damnatione. Vergogniensi adonque le impudiche semine uedendo il corpo morto de la casta e pudicissima Dido: e mentre pensano a la ragió e de la sua morte; abassino il uiso. Torniamo adonque onde cie partimo. Didone adonque morta e pianta con molte lachris me e gran dolore e tristitia fo per li ceptadine no solo hos norata de li humani honori ma la exaltarono e honoraro no con honori diuini e non folamete la honorarono e ue nerarono choe Regia e publica madre loro: ma p cagióe diclita deita co tutto il loro fauore tato gto Cartagine fo i stato la honorarono cotiuamete co are tépli e co ingula riediuini sacrificii. TDe Nicaula Regina d li Ethiopi.



lcaula nata nel extreo Paese de Ethiopia tra huome ni barbarici grossi e rozzise tanto de memoria piu degnia qua to intra si rozza genete e saluaticha p sua nobile idustria e studio so de costumi piu sulgida e splendida. Certa cosa e si alian

De Nicaula Regina de li Ethiopi.

tichi se po dar sede che manchando li Pharaonio uero le loro ple:o uero qualunche altri heredi deli Ethiopie dli Egipti afta Nicaula scdo che molti affermão so preclaris sima Regina de li Arabi e la sua stantia per la piu parte dl tempo fo in Meroe Isoladel Nilo abundatissima dogni bene: e quiue hebbe grandissima copia de richezze: cb to creduto che ella excedesse e auanzasse tutti mortali:intra lequale tante ricchezze e delitie leggiamo che ella non fe diede al ocione a le morbidezze feminile:trouiamo chel la fo ornata de tanta scientia che fo admiratione grande a chi la cognobbe: laqual cosa testifica la sacra scriptura: la chui autorita se dimostra che questa denominata. Reis na Sabba odendo la fama de la sapienzia de Salamo. ne ilquale nel suo tempo fioriua sopra tutto il mondo:dis cono se ne marauiglio e uenne in diderio grandissimo d odirlo e uederlo. E cosi partedosi de lisola de Meroe luo. cho quasi ne lo extremo del mondo lasciado il suo richo dilectoso e marauiglioso reame passando per Ethiopia e per Egipto e per li liti del mare rosso e per li deserti d'Ara bia con splendida compagnia & exerciti de caualieri e de huomeni darme e de nobelissime donne e dozeile co ma gnifica spela peruenne in Ierusalem solo per uedere Salamone e odire la sua gran Sapienzia ilquale Salamone hebbe marauiglia de la sua gran magnificentia:e con so mo honore da lui receuuta elsa:propostoli alchue alte q' Nione con legle la sua sapientia experimétare uolle: e Sa lamõe scioltele tutte e deise. Odito essa che deise le hebbe con soma diligentia & affectione colesso e disse; che la sa

De Ni caula Regina de li Ethiopi. pietia d'Salamõeera no solo maggiore chi la fama. Ma de gradissima luga excedea: e trapassaua glla: e ogni capaci ta digegnio húano: & aggiúse ch séza dubbio Salamõe tale icia nó p studio agsto. Map spale dono da Dio & ap presso dono a Salamõe magnifici doni: îtra gli se crede li doasse arborselluigli sodassono balsamo: poi Salamõe co mado che fusiono piatati e cultiuati appsio di lago Afalti dote cosi Salamõe hauedo a lei doato priosissimi doitlau dabileméte ritorno nel suo paese. Sono n dimeno alchu ni: i gli credono ch qita Nicaula fosse qlla Chadace excol létissima Regia d'Meroe: d la gle: si choe plo inazi: e Re d li Egiptii erano chiamati e dicti Pharaoni:cosi da lei lugo tépo: poi fuorono cognominati e dicti Chadaci.



Amphilatro uo fo femina grecha de la gle latichita del nome d la pria benignia:cie lascio il nome del pa dre. Trouasi adocach alla Paphila fo figlio la d'uno de Plateo:la gle se papli titoli clarif sima eere no puo:non dimeno palchuno bñ aggiuto plei a la repu

De Paphila figliola de Plateo."

De Rhealia uergine Vestiale.



Healía o ue rollía d generolo e no bile langue precípua intra li I aliani de mi rabile claritade nel passato tempo per li Silui Redeli Albani i quali successivamen tediscesi da Enea incolito Ducha dei Troyani regnarono, per rochel primo Siluio fo figliolo d'Lauinia:

De Rhealiauergine Vestale.

e de Enea:il quale Siluio facto Re de li Albani discesono tutti e Re chiamati da lui del quale lignaggio o uero Ilia Rehaylia hebbe origine: pero che so figliola de númito re Red gli Albani: il quale hauedo generata questa Ilia e Lauso suo fratello: e riguardado il Re d gli Albai so da Amulio suo fratello p desiderio del reame con sagacita e forza privato del dicto regmo: e da lui serrato in pregione che no soffer e la finale pieta uolerlo occidere. Ma Laux so suo nepote e figliolo d'Numitor priuo de la uita e del reame e Rehalía sua o uero Ilía nepote e sorochía del die eto Lauso riseruo i uita: laquale anchora picchola faciul la affine che non hauesse speranza de marito e per conse quente alchuno herede che potesse occupare la sua usur pata signoria: acopagno con le uergine uestale e costrine sela a promettere e fare promissione de perpetua castita la quale cresciuta e de copiuta etade molestata da listimoli uenerei per che modo o pacto non se sa bene ma che ella rompesse lo sforzato: uoto facto manisesto il grande & impregnato uentre del quale partori Romulo e Remui lo. Iquali fuorono poi primi edificatori de Roma. Per lo quale peccato non obstante fosse femina reale figliola de Reenepote de Re per comandamento del Re Amulío suo Cyo so secundo la leggie anticha sotterata uiua & i si glioli portati abandonati al boscho. Ma ueramente si el suo coperto so infossato e copto de terra laltissima & Egregia operatione dei soi figlioli alzo in colmo sub. lime la sua famosissima fama e il suo nome sece uere

De Rhealía uergine Vestale.

nerabile a tutti quelli che uenero appresso a lei laqual co. sa sforzandosi el Tirano Amulio non puote contradire ne disendere: ma certamente che io riguardo o uero Ilia uestita de sacri uestimenti e con laltre rinchiuse moa che ne la cita e con questo habito ricoprire quello pocho de tempo e uenerei fructi io no mi posso cotenere che io non dicha de la insana mente e pocho seno de alchuni i quali sospiti da la trista auaritia per sottrare a sue figliole una pichola parte de dota sotto colore de deuotione quado piccole sonno: o uero alchuna uolta pur grade sforzate i moasteri non so si io dica le serrano o uero le perdão: e dicono che hano dedicata'a Dio una uergine: la qle coi suoi puri e diuoti priegi accrescera e sara moltiplicare de bñ in meglio ogni loro cola:e qñ morra scissima gióta in paradiso spetrera a loro la sedia dei giusti. O cosa da ride re scioccha certamente tali huomeni non sanno chome la ociola femia milita e serue sotto Venere e chome spes so antiponendo i loro monasteri e chiostri a le piccole car meruzze de le publiche meretrice hano loro grandissi. ma inuidia:e chome quando ueggono le secolare marita te li uagi e gli ornati uestiri le feste e le daze e ueggiano lo ro priuate di quelle i perpetuo senza mai hauerne alchu na speranza:e dal pricipio de la loro uita esfere uedouate per forza de ogni acto de matrimonio chome laguischo. note ueramente elle se dogliono e piangono amarissima menre la loro fortuna con tutto il cuore e la méte loro:ma ledicono il padre e la madre e parenti la loro uita ei moas steri e chi prima li trouo: ne pensano per rimedio e conso

De Rhealiauergine Vestale. latione de la loro dolorosa uita a nisuna altra cosa se non chomese possano suggire e rompere la pregione o met. tere in quella e giouani: iquali faccião quello per incesto e secreto che in aperto: e per matrimoio fare harebbono potuto: si non fussono state rinchiuse per lusinghe o per forza. Or queste sono on dico tutte ma de la magior par te le cotemplatione e le oratioe che fanno a dio:questi so. no e penetranti a cieli priegi per li loro parenti e per li loss ro padre madre e fratelli: serão facti salui & li beni cresciu ti e moltiplicati de tutti coloro che lhanno impregionate e lasso ai miseri padri & a tutti gli altri che pensano soste. nere quello che elli fuggono e sopportare no poterebbo note che ne segueno che spesso piagono li sozzissimi stir pí e uituperosi parti & infamie dei nepoti loro a casa por tati:o uero quelli i quali sonno morti de sozae uituperos sa morte per ricoprire la uergognia dei loro e del moaste rio che dishonestissime fugge:a lultimo cosi uitupate con uiene nutricare e leuare quella coropta: lequale potereb. be honestamente hauere maritata: sentino adonque sapo pianoli stolti padri i quali mesurar non uogliono le forze altruí con le loro: che non debbono esse dedicate a dio le uergine ignorante:non le picchole o de eta non compiute:no le sforzate ma que solo lequale sonno per sanctita disposte: e che ne la chasa del padre insino da la loro pue ritia:nutricate e costumate sonno de prouecta e compiuta etade che quasi cognoscano & intendano con sana & integra mente chome al giocho de la perpetua uirgi. nita se commeteno non sforzate:ma de loro propria spoDe Gaya Cirilla moglie de Tarquino prischo tanea e libera uolunta: de le quale stimo radissime uolute se troui: & e meglio assai che il numero sia picolo de quale ste cotale che puiciosa e dishoesta moltitudine maculato sosse si facro sancto luocho de dio.

TDe Gaya Cirilla moglie de Tarquo prischo.



Aya cirilla aduegnia iche de lua origin e nulla habbia trouato: extimo fof le donna Romana o Toschana: e de ceruto habbiam oper au torita d'hi antichi che ella so gratissima sposa de Tarquino prisscho Re dei Romani: laquale no obsta

te c he fusse de sottilissimo igegnio e moglie d'Re: trousamo po che ella nó uolse stare ociosa: ma trouase che ella se diede a filare lana e affarne păni: la cola i citedo apoe latini extio sosse exercitio honorabile: il cile exercitio la fecie si egregia e si solicita opatrice circa a la honesta masfaritia che isino ai nostri tepi pñti e distesa la fama di suo nome: ne al suo epo cadde : ne so senza honore publico, po che essendo dai Romai reputata phissima e mirabile donna: non anchora e Romai trascorsi ne le delitie e mor bidezze asyatice: p statuto publico so ordinaio chi le done De Gaia Cirilla moglie de Tarquo prischo. le quale andauano a le nuoue nozze ciaschuna pria che i trasse ne la casa del suo sposo fosse insu lo intrare adoma data e pregata per quella de la casa che ella douesse dire cho me ella hauea nome: ella douesse rispodere Gaya: qua si per questo nome douesse seguir a la casa buono augurio e uictoria de grade abudantia: laqual cosa aduegnia che apo li animi pigri de moderni paya piccola. No dubi to cho apo si prudenti di quel tempo con pensata simplicita optimamente e molto piu parea susse uno giudicio di laudanda semina.

De Sapho fanciulla de lesbia e Poeta.



fo una fanciulla de la ciulla de la ciulla de la ciulla de la ciulla de la cita de Mytile ne de fua origine trouo scripto altra cosa ma ues ramete si noi guardía mo bene il suo studio glia restituito quello che lantichita glihaquea leuato nel eere sta ta de honesti e chiari parenti: pero che anique

Affo lelbia

mo basso e plebeo non harebbe potuto attingere e desis derare que che attrasse e desidero Sapho: e u eramete co sei aduegnia che non sappiamo in che tempo fiorisse so de si generoso itellecto & eleuato e d bellezze singulare.

De Sapho fanciulla de lesbía e poeta.

No fo cotenta solamente a sapere congiunguere una lit tera con laltra:e de releuare le parte. Ma co piu marauis glioso & amplo feruore lusingata & inducta per uiuacita de animo:e de ingegnio sottilissimo trascendedo:e trapas sando per li libri poetici ne laltissima rima con felicie ardi re se misse nel numero de li excellenti poeti. Pero che tra passato che la hebbe el boscho de lo a loro; ando insino al obscuro: e prosondo luocho de Appoline. No dubito so. nar la cetera ne la danza menata:e guidata da Castalio, p dutrice le latice d le sacre nimphe: sidadose de tocchare:e far loro fare dolcissimi uersi. Che bisognia dire molte co. se:ella diuenne si amaestrata:e si sciétificha per lo suo stu dio:che per insino al presente di per testimonii de atichi poeti: el chiarissimo suo poetico uerso: e lucetissimo: e so li derizzata una statua dimetallo: e giudicata al suo nome e connumerata intra li celebri: e soloni poeti: e senza dub bio: io dico che le corone dei Re: le mitrie e croce dei ue. scoui:ne etiam dio le lauree dei senatori triumphanti:no sono piu chiare: che lo splendore de Sapho. Felicemete studio. Cosi da ifelice amor presa fo. Peroche per bellez za:o uero per chiari:e belli costumi:o uero per altra gratia de uno giouine: essa lamo non solo de gra dilectione. Ma fo per lo suo amore occupata:e compresa de intolle rabile pestilétia. Pero che non rispondendo el dicto gioui ne:ne inclinandosi al suo desiderio. Sapho adolorando:e Aringendosi in se stessa: ueggiendo la sua obstinata du rezza:cato lachrimosi:e pietosissimi uersi:iquali non harrei pensato sussono statiuersi de semine: eche reputano

De Sapho fanciulla de lesbia e Poeta.

isuoi meriti conciosia cola ch sono attribuiti a tal materia
se non che io ho lecto che e dicti uersi suoron facti da lei
quasi dispregiando le forme de gli altri passatite trouado
nuoue inuentionete generatõe de uersi irridendo ei pies
di disform ie strani de gli altritisquale modo deuersissicare
dal suo nome Saphico se chiama. Ma certo riprese esses
re possono le pieride legle tocchado Amphyone la sua
cetra hebbeno podere de muouere i sassi d'Oggigiate no
uogliono mollissicare el cuore del giouine per so catar de
Sapho.

De Lucretia mogue de Collatino.



chessa egrencia de la Romana pudicitia e sanctissimo honore d'an ticha & honesta parsimosa fu sigliola d'a Lucretio spurio Tricipitino clarissimo homo stra li Romasse so mo glied Collatino siglio de Egerio fratello che so de Tarquo pri

scho:e in dubbio tra le donne Romane nulla altra ne so mai piu bella de corpo de uiso de hoesta:e de costumis q sta Lucretia nel tépo che Tarquo Re dei Romani era in assedio a la cita de Ardea:e co sui sigliolise co sui Collati no marito de Lucretia soro paréte eendo andata a Collatio castello del marito & e giouini reali cenando insieme: De Lucretia moglie de Collatino.

e Collatino isieme co loro forse per uino reschaldati caddono in ragionameto de le loro moglie:e uoledo ciaschu no chome e usanza: la sua preualere & antiporre. Venne ro a questo cósiglio che subito andassono: e uedessono lo exercitio el modo: e la manera de tutte: e secudo facessero loro fede lhauesse a giudicare que sosse pris ma andati a Roma: e trouate le giouine reale danzare catare:e far festase partiti andarono a Collatiose trouarono Lucretia non cantare ne ballare. Manel mezzo de le sue donzelle exercitare insieme con loro a lanificulo officio:e uestita de casalighi uestiri. Per laqual cosa so da tutti giu dicata de gran lunga la piu honesta:e piu da lodare: e receuuuti:e dicti giouani per Collatino:e per Lucretia beni gnamente: e grandissimamente honorati: seguito che Se xto figliolo magiore d'Tarquo derizzo li dilhoesti occhi ne la hóesta bellezza de la pudicissima Lucretia & acceso de dishoesto fuocho dispuose i se stesso hauere gli abracíamenti de lucretia per forza quando per altro modo ha uere non li possa. Non passo molti giorni che constretto da linsano e carnal desiderio occultamente se parti del ca po:e andone a Collatio: doue e chome paréte fo da lucre tia gratiosaméte receuuto & honorato: & eendo uenus tala nocte qua lui pue:e conobbe ne la casa ogni psona dormire: plo uno coltello: e có esso ne ando a la camera d lucretia:e palesatose a lei co somessa uoce li disse il suo de sidero aggiugnedo che si ella gridasse o non cosentisse la occiderebbe laque ueggédo Sexto disposta a morire pria ch plere lhonore o colentire il peccato ricorse a una pele

De Lucretia moglie de Collatino. sima astuta: e disse che occiderebbe lei elhonore: occide. do uno suo seruo appressoleise direbbe che per hauerlii. sieme trouati hauer lei elui morti. Laqual cosa odédo Lu cretia adolorata:e tremando per paura de si uituperosai famía: dubitando che per tal modo non fusse chi scusasse la fua innocentia: con lanimo intero concedette folo il cor po a ladultero. Ilquale satisfacto a la sua scelerata uolonta le parti secudo il suo giudicio uictorioso. Ma Lucretia ol tra mísura dolorosa de si habomineuole sacto: uenuto il giorno chome piu tosto puote mando per lo padre:e per Bruto parente de Collatino; e per Collatino suo marito; e per molti parenti:a iquali tutti uenuti raconto con amarif simo pianto per ordine quello che ne la passata nocte gli era stato facto per Sexto figliolo de Tarquino: e confors tandola tutti per leuarla dal suo gran pianto:e dolore:& i specialita il marito: dicendo che era certo de la sua inoce tia:e che loltragio de Sexto serebbe uendicato. La dicta Lucretia tratto fuori uno coltello: ilquale secreto sotto il suo uestimento hauca portato. Disse cosi. Marito: padre e tutti parenti:io penso ueramente con la confessione sa Cta hauere satissacto a la colpa de lo innocete animo. Ma de la pena del corpo non uoglio esfere asciolta:accio ch ni suna impudica uiua per exemplo de Lucretia:e cosi doo se ficcho il coltello nel pecto:e gietatasi sopra quello in p sentia del doloroso marito: e del Padre: e de gli altri cadu ta:doppo non molto spacio insangue expiro la pudicissi. ma:e bellissima Lucretia. Ma tanto debbe essere con splé dore de degnie laude piu exaltata la non mai assai lodata

De Thomiris Regina de Sitia.

pudicitia: quato piu acramente purgo la sua uergognia. Conciosia cosa che non solamente per quella so ristorato e reintegrato lhonore: ilquale con uituperoso & ingiurio so sacto il dishonesto giouine Sexto hauea cotaminato. Ma ne segui la liberta de Roma.

TDe Thomiris Regina de Sitia.



Homiris fo illustrissima Regina de li Sitii: iquali p che sono in paesi asserti e sterili: e sotto gelida plaga del cies lo: e congiuti co alte a aspere montagnie disposte a la boreaso no da pochi conosisciuti: altro che da lo rostessi: e sisto e cas

gione che no sappiamo chi fullono e pareti o uero e genitori de lei ne a chi fosse maritata. Ma per tanto appare essere de nobile generatio e per che molti populi e di sero cissimi homeni signore ggio e e so la sua Signoria nel tem po che Cyrro piu per acqstar fama e gloria: che per altro accrescimento del suo imperio uenne in desiderio de acqstare il reame de Sitia: e sorse so pmesso da Dio: accio che piu chi aramente sosse cognosciuta Thomiris: e la superbia de Cyrro abassata, Veramente Cyrro haueua inteso

I iii

De Thomiris Regina de Sitia.

che gli huomeni de Sitia erano asperi poueri:e saluati. chi:ma gente che infino al suo tempo non poteano esse. re stati uinti:o uero · sottoposti: & iducto in desiderio per questo de experimentare la sua sorza: sacto uno grandis. simo exercito ando contra la uedoua Regina: laquale pre saputo il suo aduenimento: aduegnia che el dicto Cyrro: ridotato fossea quel tempo non solo da tutta Asia: made la magiore parte del mondo:nó fo la dicta Thomiris per rosbigotita:ne etiam dio mando per mezzano alchune lege de pacie: ma congregato che hebbe isuoi popoli: e fa ctase essa Ducha de la battaglia:aduegnia che nel passa. re nel paese contrastar li potesse co naui: il lascio pur passare con tutto lo suo exercito il fiume de Araxe: extiman do la sagacissima femina meglio potere dispergere la rabiola superbia del dicto Cyrro:poi che susse nel suo pae se che de sori; e sapendo ella de cerro: el dicto Cyrro esse re intrato assaí dentro dal suo Reame: dato che hebbe a uno suo unicho figliolo la terza parte del suo exercito li chomando che andasse a lincontro de Cyrro: e combates se con lui. Ma Cyrro pensato a la conditione del paese & informato dei costumi: e maniera de le gente : sentedo ue nire il giouine con lo exercito delibero piu tosto con auie so & inganno combaterlo che con larmere lasciando il suo campo tutto abundante de uiuande: e de uino: del quale quelle gente pocho:o non mai erano usate de be. uere:e de molte delitie & arnesi fingedo paura:e per sreta: cosi abandonato il campo suo: e postosi in luocho ap to al suo auiso aspetto il suo temporel giouine da laltra pe

De Thomiris Regina de Sitia.

te sentendo: e credendo la fuga estere uera peruenuti: nel dicto campote trouando le cose aperte a riposo se ferma rono quiue: & impiutosi de uiuade:e de uino: e poi ador mentandosi fuorono da Cyrro la medesima nocte tutti mortite presi che nisuno ne campoto pochissimi itra qua li morto fo el dicto figliolo de Thomiris: e questo facto Cyrro quasi chome uictorioso de tutto si mosse & ando piu auanti. Ma Thomiris saputa la dolorosa nouella: & specialmente del suo unico figliolo: aduegnia che in se hauesse smesurato dolore:non pero al costume de semina consumo il tempo in lachrime. Ma transportato il do lore in amorosa uendetta:e saputo el modo tenuto p Cyr ro per quella quasi medesima arte penso uincere luite ué neli facto beniche non lasciasse il campo pieno de uiuade ma fingendo paura: e mostrando suggire condusse el dicto Cyrro cupido de la uictoria:non obstante che susse principe astutissimo a pocho a pocho intra li asperi & ste rili luochi del suo paese: e quiue circundato da la sua gen te per same: e con serro li destrusse tutti: e occise. Ne Cyre ro pote campare da líra de Thomíris: laquale factolo cer care intra mortite trouatolo in uno grandissimo utrio di sangue racolto da la sua propria gente el fecie sepellire di cendo: satiate superbo del sangue che assetiui: e parendo. li hauere facto degnia sepultura rimale de lira sua satisfa. cta: & altra cosa di questa Thomíris non me ricordo hauere lecto ne udito. Ma questa appare tanto piu chiara g to lo imperio de Cyrro era magiore.





Lena penso io fosse femina Grecha: laqual aduegnia che cupida fosse no dime no a paro de le pudiche & honeste done e de le illustre Regie itra le femie clare me pare descriuerla. Per ro che choe io ho de cto de sopra: io sotto il nome de clarita in

tendea de mettere non solo le donne pudiche: ma itédea mettere anchora qualunche altra che per alchuno nobile sacto buono o río susse notabile: & oltra questo noi sia mo tanto tenuti a la uírtu; che non solo la debbiamo exaltarla quando la trousamo in luocho alto e nobile: ma etía dio quando la trousamo in basso luocho: e coperta de dishonesto mantello cie dousamo sorzare de riducerla aluce debita a lei. Conciosia cosa che la uírtu per se merita esse re lodata douunce ella sia per che in ogni luocho: e precio sa: ne altramente po essere cotaminata o sacta brutta che possi o sia nel fango il raggio del clarissimo Sole. Onde si alchuna uolta uederemo la uírtu essere in alchuno pecto di detestabile uicio: noi debbiamo per modo detestare il uitio che la urtu non diminuischa la laude. Pero che ella i tale persona stando; e tanto piu laudeuole: e piu degnia: e

De Helena Meretrice.

piu mirabile: gto piu parea essere rimossada se stessa: per laqual cola non sempre mai de esser dispregiata o anulla ta la memoria de le meretrice: anzi molto piu tosto quan do peralchuno merito de uirtu se sonno sacte de memo. ria degni e: debbono esfere alzate con publiche laude. Pe ro che la uirtu trouata in loro genera rubore: e rossore ne le lasciu e Regine. Conciosia cosa che la loro pigritia scuse le sdrugiulente lasciuie de le meretrice. Et anchora acs cio chappaia ne li lustri titoli sono cogiuti e nobili animi: e che la uirtu non se desdegna de esserein uno pur che el To la uoglia : io giudicho per tanto che Helena dbbe esse. re aggiunta'a si celebre exercito: e moltitudine de femine accio che anchora inquella parte che ella operoe mirabel mente ben sia lodata chome persona che bene el merita. Helena aduq pero che se diede al dishonesto meretricio & al detestabile exequio: e seruitudine de la luxuria: sece che non se sa la sua origine: nascimeto: o patria. Costei re gnante Auita sopra Macedonia & hauendo li egregii Ar monio & Ariston occiso Y pericon crudelissimo tirano:0 uero per liberar la patria sugetta a si dishonesta tirannia o uero che fussono sospinti & inducti per altra cagioe intra gli altri presi del successore & herede del morto tira, no Y periconifo presa questa helena chome persona con sapiente del facto & usante:e domestichissima dei dicti duo giouanische haueano morto el tirano: & examinata: e constretta con crudelissimi tormenti per che dicesse ql lo che de la cosa sapea: e che manifestasse e cogiurati e co sapienti de la morte del dicto tirano: la luxuriosa femina

De Helena Meretrice.

riuolgendo ne la sua discreta mente: quato era uenerabi le el sancto nome de la amicitia: mai non uolse per se libe rare:a quella fare uiolentia & oltraggio. Ma prima in cru delissimi:e diuersi tormenti costrinse:e fermo uirilmente in constantia il suo nobile animo:e per molte uolte prouocata nulla mai disse. Poi continuando e multiplican do in crudelissimi tormenti: dubitando ella che per fragilita dlo afflicto & idebelitato corpo: per lí moltí tormétí a lei facti:chome la forza del corpo li era manchata non li mã chasse quella de lanimo: transportata se stessa in nuoua:e magiore forzate pensato che nisuna cosa era piu sicura al non dire che: leuarse il podere: stringendosi la lingua coi denti con agrissimo mor o se la taglio: e sputolla nel conspeto dei suoi inquisitori:e cosi con uno solo acto ma certo clarissimo: e notabilissimo: leuo a se la paura del dire:e toltoli la speranza del sapere quello che domandauano a lei. Q uali adoq serano alli chi dirano chi Helena icores. se ne la fornicatrice luxuria se non p peccato dla forruna certamente colui che disse le femine non sapere ne poter re tacere se non quello solo che non sano:non conobbe Helena:e lasso chome spesse uolte la lasciua casa disordi nata per troppo abundantia: ericchezze: eil troppo ar bitrio del padre: e madre uer so le figliole: e il pocho corre giemento: e molti uezzi hanno condutte & iducte le gio uine uergine nelo acto de la libidine: la chui prompta & apta liberta discorre ne la lasciuia: si ella no e rafrenata: e ristretta con austero freno:o maximaméte guardata:e ris tracta per le madre con sollecite uigilie:e buone regules

## De Helena Meretice.

& alchuna uolta anzi spessissimo uesi trasporta per se me desima senza essere sospinta da altrui: e si aduene che sho nore de la prima honesta sia conculcato da la disperació ne: quasi couocare no se puo per nisuna forza o igegnio hor questa diserta e troppo baldanza che diedono a Hestena: el padre e la madre peso che la icorressono nel mestericolo essecto: e non per malítia de sua natura: especial ment e quando riguardo drento a la mia mente la sua uir ril forza circha: e tormenti: per laqual cosa non coseguito certamente minore splendore de gloría: prima con la lingua mutola: e poi per non parlare tagliatose la appresso gli suoi per florida oratione meritasse Demosthenes.

De Acthalia Reginade Ierusalem.



Cthalía per la fua sfrena tamétee cru delissima operatione: fo piu conosciuta in tra li Assiri Egipti che non serebbe stato de bisognio a la generatione dauiticha adues gna che la casa sua: el suo lignaggio per san guioso martoro: e ocisione dei suoi agre giugnesse al suo bel

De Acthalia Regina de Ierusalem. nome non meno de infausta claritade: che facesse il fulgo re de le corone de Re. Fo adoq Acthalia figliola d'Achal Rede Ysrael: ed Yezabella Regina iniquissima semia so figliola:e fo maritata a Yoram figliolo de losaphat:e poi Uzia luo figliolo maggior: nel quale era uenuta la fuccef sione del Reame del padre Ioram marito de Acthalia: e secundo figliolo de losaphat oltra a la oppinione de tutti uenne a succedere nel Reame: e facto Re de Ierusalem. Q uesta Acthalia sua moglie fo Reginamel quale splen dore Achab suo padre mori. Ioram suo fratello:e figliolo del dicto Acab fofco Re e posto nel solio reale dl padre suo: ilquale aggiunse non pocho splédore e luce al suo so lio. Ma per successione de piu temps agitata per moltisme fortunii e morto el marito loram: e succeduto nel reame: il suo figliolo Occhozia uidde sedere nel trhono del par dre accioche la pessima semina da ogni pte lucesse: sples desse de reali honori:po che uidde figliola de Re:moglie de Rese Sorocchia de Rese madre de Resmorto che fo anchora questo Ozzía suo figliolo e Re de Ierusalem: la crudelissima femina accesa & infiamata del desiderio del Reame: hauendo imagiato: e cogitato un crudelissimo fa cto:rechato i se le forze dl aio se dispuose mettere ad executione: e discacciata da se ogni paura & ogni pieta semi nil no solamete obmise: e lascio stare il piager: e il far duo lo del morto figliolo ma piu tosto eendo achora dl sague suo la terra bagnata choe crudelissima peso di mettere ad executiõe la ppélata occiliõe d tuti e cogiuti dl dco suo fi gliolo: e co li ordiati a lhomicidio per tale: e si crudele mo

De Acthalia Regina de Ierusalem.

do le inebrio & infiamo de tutta la generatione dauitica che mai non resto che tutti emaschi fecie occidere;ne no campose non Yoas figliolo de Ozzia: ilquale essendo piccholo: fo fottratto: e scampato da la sua ihumana crudelita:non sapendo ellane guardandosene da Iosabe sua figliola:e sorocchia del dicto Occhozia: laquale furtiua. mente il sottrassere portollo a casa del suo marito loada Pontifice: doue secretamente fo alleuato: e così la pessima femina hebbe ardire de îtrare: e salire quasi chome i una uacua possessione per la sua opera nel real solio: e disporre de quello tutte le cose reale. Chi de Atreo adoqs se ma rauigliera chi de Dionigio: chi de Giugurta huomeni de crudelí & acro ingegnio: si tutti per desiderio del Reame se uiddono salire ne lo imperio per sangue: o per morte d alchuni suoi congiunti. Poi che noi ueggiamo una femia per salire a lo stato reale non perdonado ai suoi pprii. Re fulse ueramente Acthalía de corona reale. Ma certamen te ella fo spectabile conspsa de purpureo sangue: piu ch per real nota. Ma ueramente chome ella fo oltra misura crudelese col coltello occiseli inoceti corpi de la sirpe da uitica: cost pote sentire essere gli altri contra di lei: i suoi d speratire crudeli. Certamete si ella hauesse hauuto uoglia ageuolmente hauerebbe potuto uedere il suo fratello.lo ram Re de Ysdrael giacente nel campo de Naboth span dere il sangue per mille serite: e poi lasciato: e abandona. to a Canise la sua madre Iesebelem ornata de reali uestim enti gittata da laltissima torre a terra flagellata:e poi pe st a dai piedi dei caualli:e da le rote dei carri: e p modo tris

De Acthalia Regina de Ierusalem. tata riuolta: e miscolata col fango che nulla uestigia di lei le uidde. Anchora, xx. suoi fratelli hauerebbe potuto ue. dere i una medesima hora percossie occisi appresso Samaría: per comandaméto del uincitore & appresso la cir ta de lezinella i loro corpi facti i suoi palii pstare argumé. to de lo egregio facto. Così anchora tutti iluoi cogiunti e paréti ch solo uno ne scapo tutti gli altri pcossite morti co ferro: & a lultimo accio che la scelerata femia no rimanes le impunita de lo spto sangue regnato che hebbe. vii. ani uidde se stessa popone de lohada somo Potifice: e leuar to lohas suo nepoteie sacto Re il gle essa credea che susse stato morto có gli altrise psorza eére leuata de la sedia reale egridando il popolo tutto contra lei se uidde essere messa in mano dei ribaldi: e gridado ella in uano stragina re insino a la porta de le mura: e quinci essere minuzzata p pezzi pli suoi meriti accio che ella uocate non andasse p altra uja a linferno che li inoceti hauesse madatite cosi fa la diuina giustitia lagle si tarda:e ploga no po dometicha e punisse con piu aspro e crudele supplicio iquali: indura ti non uede mutare costumi. Laqual cosa metre che non uogliamo pesare ne uogliamo credere ne curiamo deme dare:e constregnamo noi stessi có piu ampli flagitii:e qñ noi mancho stimiamo siamo asorbiti: e anegati da lon. de del mare e piangemo ei miseri peccati commessi qua. do niente ne gioua. Certamente la concupiscentia del Re ame contra ragione e crudel cosa:el piu de le uolte: e truculenta occupatione. Ne laquale occupatione rade uolin

De Acthalia Regina de Ierusalem.

te se ua casualmente anzue de necessita che ue si saglia: o per fraude o per uiolentia: e si per fraude conuiene che sia ordinata per mezzo de ingannie de duoli con insidie e tradimenti con spergiurii: e falsita: e simile cose: e si puio lentia conuiene che tu sie uexato da lactante forze da tumulti da rumori da crudelta:e da rabbia:e da qualunche uia uole andare: primate e de necessita de hauere prese & apparechiate le forze lequale sieno pero opera de scelerati e usciati huomeni: ai quali si nonte fai seruo non puoi essere del Reame Signore. O e nascie nel real trho noto e bessato Re Veramente glie de bisogno che obtu ri le orecchie a le querele a le lachrime: ai peccati a le occisione: e che induri il core chome un saxo a le rechient Re che sia armata la crudelita chiusa la pieta che sia ne gata la ragione e coltiuata la ingiuria & ogni possani. za tolta a le sacre leggie sia obedito a la libidie e ali olitraggi che se proceda per malitia e per sagacità sia scher. nita e bestata la purita che sia lodata e commedata la ple nitie de le rapacita gio tronia e luxuria e non se perdoni a le diuine & humane cose e che se mischoleno insieme le cose sacre con le dissolute e per sommi crimini e peccati se uada nel sangue: e che da li pessimi huomeni & im piissimi sieno conculchati i piatosi le uergine sieno uiola late & hauuti in scherno e abominatione i nobeli ingegni e de tutto dispregiata e danata la uirtu & al uitio ha p donato in ciaschuno luocho dissentiata la pace e la discordia triumphi. O spectabile accesso des Re hor sei mone tato & andato nel real trhono per effusione de sangue:

De Acthalía Regina de Ierusalem? e per indegni facti. Volesse iddio che per qualuque modo se sia acquistato il Reame; almeno poi se uiuesse innocen te. Ma che segue de presente constrecto per suspecti so note piu grandi confinatite (banditit de ricchi facti poue ri:li amici atichi per li nuoui lasciati. Nipoti fratelli figlioli e parenti hauuti suspectize chome inimici tractatizincar ceratize morti. Nullo amore nulla fedes factita: justicia ob servata: con angustía se vive: e con difficulta se dorme: ne il cibo e gustato senza paura: e discacciati & achomia. ti:e fideli:la uita:e ognaltra substanza a li scelerati e come messa. O bella apparente: e laudabile possessióe acquista ta con sollicitudine: Certamente piu sancta cosa era esse. re intrato in uno casalino de uno pouero pieno d sigurta e de pace:e uoto de tante paure:e sollicitudie: che queste cose ardue: gto piu con feruore se adomandano: e acquistano tanto con magior timore se possegono. Pero chi qui discaciati da noi e fedeli: per procuratione de maleficii: o peccati commettiamo noi stessi a glinfideli: espesso diuie ne chome per le loro opere habbiamo hauuto la itrata p quelle medesime: e molto piu detestabile habbiamo ha. uuto la uscita:e con nostra uergognia:e morte sotrato gle lo in una hora:che per molti tempi:e diuerfi modi:e uitu perosi inquietamente e operato: e acquistato: laqual cosa tardo pote:o seppe conoscere Acthalia & Clodia uergin ne Romana laquale so data per staggio de la pace sca co Porsenna: Re de Tuscia: echome suggi de nocte tempo con tutte laltre uergine: e passo con uno cauallo ad una ad una tutte il Teuere: e qui se denota il suo grande aso.

De Clodia uergine Romana.



Lodía No belissima e uenera bio lissima róana deb pa réti traesse il suo origine no trouiamo la sciato ai suoi postez riori: o uero e copezo to da la antichita del tempo. Ma che ella nascesse de clarissimi parenti assai extimar se puo: testificado lo la generosita del suo

nobile animo: e per che anchora so data per staggio intra gli altri nobeli huomeni Romani: e donne a Porsena Re de li Tusci: cio e Toscani: nel tempo de la guerra de Tarquino superbo cacciato de la reale signoria de Roma: e p lo detestabile & enorme peccato perpetrato per Sexto suo sigliolo in Lucretia. Pero che si Romani affine che el dicto Tarquino non uenisse ad effecto dla fraude chi tra ctaua per ritornare in stato: uennero ei Romani in apera ta bataglia con lui. Ne la gle uenuto Porsena Re d'Chius sci inducto per priegi de Tarquino per metterlo in Roma per sorza: & essendo si Etrusci impediti del passo del si ume de Teuere: e della prodezza & ardire de Oratio Chocle; ilquale tutto solo disse si ponte insino che per si

De Clodia Vergine Romana.

Romani derieto a lui fo tagliato: e poi impaurito Porsena per laudatia & auiso de Mutio sceuola: eendo uenuto intrato:e dacordo có li Romani:e da loro receuuti piu stag gi per cagione de observare la pace; seguito che co piu al tre uergine so madata Clodia:a laquale sorse per che lipe ue men chelhonore de la republica lessere tenute tante uergine per staggie de uno strano Re:e per tanto armas to che ella hebbe de audacia il suo uerginio pecto:ingan nata cf. ella hebbe le guardie monta fu in uno cauallo for si per alchuno non mai caualcato: pero che il trouo ila ri ua del teuere a pascere lherbe:e de mezzanocte coducte tutte le uergine in la riua del teuere: e mettendole in grop pa luna: e passandola: e poi tornando: e passando laltra. Non hauendo alchuna paura de la profundita: e curso d laqua: sanc e salue passatele tutte le restitui ai loro parenti laqual cosa manifesta che so la mattina a Porsenna: sacto per lui de cio querimonia ali Romãi: subbito per lo sena to con gran sollecitudine so sacto comandameto: ch Clor dia fusse restituita che il Resolo lei adomadaua: protesta toli che al tempo debito li fosse renduta ai suoi parenti in uiolata: mail Re hauendo marauiglia de la uirtu dla gio uene: e dilecto: e piacere de la sua audaciamon solamente libero lei che potesse tornare ai suoi parenti. Ma li conce dette che podesse menar seco de gli altri staggi qualuche uolesse laquale acceptata la gratia prese:e meno secho ei fancialli de eta da xiiii, anni ingiu: laquale cosa so comme dabile à la uirgine honesta & acceptissima a la cita d Roi ma, Pero che hauea liberato quella eta che era piu acces

De Clodia Vergine Romana.

pta a la ingiuria. Per laqual cosa so honorata d'honore in sitato: e solli sacta una statua in che ella so scolpita in sor, ma de semina a cauallo: laquale statua so posta nel som, mo de la usa sagra: oue lungissimo tempo rimase intera.

De Yppa semina greca: laquale essendo presa da cor sari de mare: e sentendo intra loro ragióare de uolerli tor re la sua uerginita: se gietto in mezzo londe del mare per non lo uolere consentire.

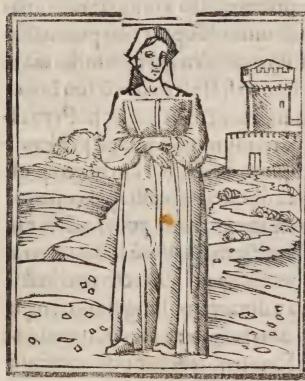

Ppa lecudo fe puo affai bene comprendere p li libri de li antichi: fo femina Greca: laquale: io a pena posso cre dere fusse clara p una sola opera optima: co ciosia cosa che altissi me cose poi per piu grande lasciamo. Per ro che nisuno subito: e repentinamente se sa sommo. Ma pero

che per dissecto de lantichita me e nascoso il lignaggio suo: e la patria: e tutti gli altri suoi facti: accio che quel lo che e noro a me non perischa: e che alei non sia sottracto il merito e honore: intendo de reducerlo in mezzo. Noi habbiamo trouato che questa Y ppa so a ca

Kii

De Yppa femina Greca.

so presa da li inimici nauiganti: laqual forse pero che era bella: sentendo tenere cosiglio tra coloro che psa lhauea. no de torlí la sua pudicitia: extimando che lhonore de la sua castita non potea essere diffeso se non per morte subi to per non uolere aspectare la violentia salto nel mezzo de londe: e cosi priuandose de la uita: mostro quanto caro li fosse la sua conservata pudiciva. Or chi sera quello:il quale non lodi si seuero consiglio per pochi anni: per liq. li forse se possea prolugare la uita: e recomparare la casti tade:e per immatura morte acquisto a se lugissimo ornamento de honore: laquale uírtuosa opera non pote nascó dere londe del tempestoso mare detegere:ne torla uía el delerto lito per modo che non fosse seruato co suo hono re in luce con perpetuo monumeto de li antichi. Pero ch il corpo suo: poi che so portato un certo tempo per londe del mare or la or qua: los pinto da esse nel lito Eriteo:p ql. lí dí quello sito fo sepellita secundo lo naufragio costume senza nisuno obsequio chome persona pouera. Ma poi che manifestato fo per li dicti marinari co soma uenera. tione nel luocho d la sepultura: e nel lito facto uno bellis. simo sepolcro: e ordiato a durare uno lungissimo tempo in testimonio del preservato honore:accio ch cognoscia. mo:che nisuna aduersa fortuna:o tenebre puo offuscare ne abscondere la uirtu.

De Mecchulia dotata femína Romana: laquale fo cla ra:per che fo la prima che hauesse dota dai suoi de cento milía denarí de Metallo:e per questo ne so memoria.

# De Mecchulia dotata femina. Romana.

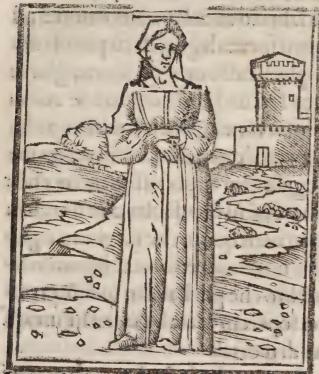

Ecchulía:la quale li anti chi Roma ni cognominarono dotata giudico:e pé fo fosse femina Romana:e nobile di gl tépo rudde: hoggie piu tosto diro tépo scoinel quale acho ra no erano li quiri ti del senno e grem bo de la pouerta an

dati ne li splendori Asiaticite ne le ricchezze de li gra Re orientali: hauendo quella pouerta pcosso excellenti: e singulari. Questa Mecchulia coseguito questo honore de dota: si choe io arbitro: e credo piu p pdegalita: che p soi magiori: o paltro merito de alchua sua opa po cho dato cho suorono einque ceto milia denari de metallo al marito p do ta in quel seculo pue terribile: e mostruosa cosa a la gente che la receuette: so iducto il cognome d la dotata: e pseue rato p molti tepi: itato che sera sopra dato ad alchua uer gine alchua cosa oltra lusato cossue de gli altri ceptadini subbito era deoiche glla e dotata mecchulia. O buoa sim plicita: e laudeuole pouerta: gilo che tu saceui pares: e stimar cosa mostruosa: e merito prerebbe ridicolo e basso ne la lasciuia hodierna: po che si da ogni pte habbiamo excessiuamete trapassato la misura de tutte le cose che tu

K iii

De Mecchulia dotata femina Romana.

non troueraí artificiolo fabro: o calzolayo: lauoratore duil la: mercinayo: o speciale; o spezza legnia che có piccola do ta uoglia recharse moglie a casa: ne e da marauigliarse che ogni popolaruzza seminella usa e porta le coro ne de le Reine; le centure: e formagli de le simbrice de lo ro: e tutte altre cose uenerabile e ricche: cosi sicuramente e senza alchuna uergognia anzi superbissimamete choe a loro se conuenisse. Aime no so si io debba dire si cresciu ti & ampliati gli animi: o uero quello che io arbitro e giudicho piu tosto uerissimo: noi concediamo: e lasciamo sa re si ogni cosa luno a laltro che per si nostri uitii: & errori sonno si multiplicati ei soperchi e lambitione: che inexps sibili sonno ei desiderii di mortali.

De Tamaria figliola danchõe lagle fo clara p ch maraui gliosamte seppe larte di dpiger piu ch nisua ch sosse mai.



Amaria fo femina pen toressa egre gia nel suo tempo: la uirtu d'aquale si foresse lantichita del tempo ha tolto uia e comperto. Per tato il suo nome ne lartissicio fi ha potuto spegnere ne tori uia. V oglios no adonque li antisqui d'a nonagesima

De Tamaria figliola de Anchone.

Olimpiade: che costei fusse figliola de Macchone: ma del quale Macchoe dei duo ch noi leggiamo eere stati ambe duo depentori solemnissimi: & in uno medesimo tempo essere fioriti: e uenuti ad Athene: non distinguono se non con queste poche parole:che ella su figliola de Maccho. ne cognominato minore:ma ueramente di qualunque lu no le fuste figliola con si marauiglioso ingegno contegui to larte paterna: e ogni officio feminile del tutto dispre. giando:che regnante Archelao sopra li macedonii acqui sto del dipingere singularissima gloria intanto che Ephe si appresso ei ceptadini: del qual luocho era Diana hono. rata:e conseruata con mirabile honore: fo per lei in una tauola la dicta Diana ritracta e depincta: che poi lungif. simo tempo per cosa celeberrima:e nobelissima so per lo ro la dicta tauola guardata e conseruata. Questa adon. que Tamaría perseuerata ne la dicta arte per lungissima etade: lascio de se si gran testimonio: che insino al presente di appare memorabile. E certamente molto piu laude uole: si noi riguardiamo e pensiamo il pennello de costei che ja rocha el fuso de laltre.

De Victorina Romana matrona: laquale libero Romana da Coriolano suo figliolo: chi lhauea oppssata: estre cta per forma: che i Romani erano indesperatio e chome de sotto se contiene.

K iiii

# De Victorina Romana



Ictoria do na de Roma de fano ma de fano de fano ma de fano de fano de fano ma de fano ma de fano de fa

del corpose de aio grandese sottilese prompto d la manos e del cossigliosisquale conciosussecosa che se trouasse con lo Romano exercito a cobattere uno castello dei Vossici chiamato Choriolano co tanta prodezaa senose ardire se adhopero ne la presura di quellosche parue a ciaschuno che per sua uirtu el dicto castello per li Romani se acqui stasse. Onde sempre so sopranominato Choriolanos era costui si per chagioe di suo nobile saguese si p la sua grade uirtuse prodezzase si dei préderes in farese in dire ogni grandissimo sacto. Onde cociosussecosa che la cita de roma sosse per la soperchia charestia appenatas e per ordinatioe de sausi e ricchi huomeni sosse prouedutose gia co dutto de Sicilia graquatita de granosel dicto Gneo mare to gia salito in arenghiera disse con uno aspero e seuero parlare che il biado non se distribuisse al populossi prima

De Victorina Romana.

per quello non fusse restituito ai nobeli lhonore pocho di nanzí a loro leuato nel sacro monte: per laqual cosa liflamato populo a furore fo per currere adosso al dicto Cho riolano: e facto lharebbono se non che il tribuno gli assegno il di: nel quale se douesse uenire a scusarie dire p che cosi hauea parlato. Mail dicto Choriolano sdegnato no obedi il comandamento: so sbadito de Roma. Unde ello partito se nando ne la terra dei Volsci; iquali pocho tepo innanzi erano stati inimici dei Romani. Doue pero chla uirtu in ogni destretto luocho e appregiata: fo da tutti i Volsci notabilissimamente riceuutore quiue con sua sas gacita: e con la idustria de Azzotulio suscito nuoua guer ra con Romanize fo facto loro Ducha e Capitano: condusse lhoste suo insino a li fossa: chiuseli a la quarta porta de Roma: & a tal termino extremo la republica Roma. na condusse: che so mandato per lo Senato soleni ambasciatori a lo Sbandito Coriolano per tractare pace co giu ste e con nuoue leggie iquali fuorono rimandati a Roma con dura & aspera risposta; rimadati altra uolta per lo se. nato non fuorono oditi: & ultimamente ne andarono li Pontifici uelatite parati con le loro insegnie : e pregatolo nullo accordo poterieno obtenere: di che era intrata la de speratione nel animo dei Romani. Main questo tempo andando molte uolte le donne Romane con Victorina madre de Choriolano: e Volumnia sua dona obtennero che Victorina:pero che era donna de nobele sangue:ue andasse insieme co Volumnia a plare al figliolo: accio co la republica che non potea essere diffesa con larme: e

## De Victorina Romana.

con gli huomeni fosse diffesa con priegise con lachrime. Mossa adonque acompagnata: e seguita da molte donne de Roma: e certo non in uano. Pero che saputo el dicto Choriolano laduenimento de la madre: subito nel seueris simo animo se adhumilio: e mosso da la materna reueren tía e pieta se leuo de la sedia: & uscito icotra per dolce mê te:e chome madre receuerla. Víctorina da una mano te nendo la moglie:e da laltra i figlioli del dicto Choriolano non prima la dicta Victorina uidde il figliolo:che posto da parte ogni materno amore se accesse in unira: e franchezza: e doue de Roma usci per essere pregatrice del figliolo: deuenne subito nel campo dei nimici reprendetri. ce:e suscitato che hebbe le forze nel suo immaculato per cto disse al figliolo. Ferma il piede: e no uenir piu auante o intestissimo e suppissimo giouene. lo uoglio sapere pri ma che io uegnia nei tuoi abracciameti: si receuer me dei chome madre: o chome pregioiera inimicha che chome inimicha credo. Oime misera la desiderata del tempo nel mortale hebbe me reservato a questo: che io douesse uedere te damnato in exilio & inimicho de Roma. De dimme figliolo io te ne prego conoscitu in che piazza:o i che locho tu sei:doue tu stai armato chome inimicho:io credo pur che il conosci:ma si non:io e tel diro. Q uesto e illuocho e la patría doue tu fosti generato: doue tu sei na to:nel quale con grandissima fatiga da me fosti nutricato adonq; con che animo con qual cuore potesti predere co tra lei lhostile & inimiche arme. De dimme quado tu in

#### De Victorina Romana

trasti in questa patria: non te uenne a la memoria il debito honore del tuo caro padre: el dolce debito amore de la moglie: la dolcezza e pieta dei figlioli: e la gra reueretia de la tua patria. Tutte queste cose non te potero mouere a pieta il tuo duro pecto: ne le tue ire hamiliare: quatuq idegnie receuute lhabbie: de quando tu prima uedesti li mura de Roma non te uenne elli in memoria:nó te dicto lintellecto: quiue sonno le mie case; e quelle di mei apper nati parenti e ceptadini miei:quiue: e la mia donna ei mei figlioli. Q uiue per mio operare: e la mia disauenturata: e dolorosa & infelicissima madre. V enero a te li antichi pa drí Romaní uennero a te li Pontificite no poterono il tuo duro crudo e díamantino pecto mouere a quello fare per li loro humanissimi priegisch tu doueresti haueresco per tua spontanea uolunta. O lassa me misera che hora uego gio la mía facundita esfere stata contraría a me & a la mía patria: che doue io me credette hauere ptorito uno figlio. lose uno ceptadinos me ueggio hauere partorito uno cru delissimo pessimo & ifelicissimo inimicho: e ueramete io me penso che piu sancta cosa era e me non mai hauer co ceputo. Pero che Roma poteua stare sicura: e senza asse dio per mía sterelita: & io milera & anticha potea morire in libera patría: ma ueramente io non posso sostenere alchuna cola de tanta uergognía: che a te non sia de magio re:ne lugamète posso oggie omai stare in miseria:mapé. sa quettitoi siglioli si pur oltra pcediigli o uero serano i năzi el dbito tepo morti: o sep serano i seruitudie. a le pole d'unctoria seguitarono le lachrie: seguitaroo li pegi e lacri De Victorina Romana.

me de la mogliere dei figlioli insieme coi dolcire piatos abraciamenti: e li humili & alti clamori: e priegi: e pianti piatosi de tutte laltre done. Per laqual cosa seguito che sa cto fo quello phonore: e reuercuia d la madre: che la mae sta dei legati: e la reueretia dei sacerdoti fare no pote: qsta fo sola chagioe del placare laio del fortissimo ducha che i tal mo hauuto il suo ppoimeto che raduato isuoite rima dato a dietro leuo di tutto il capo da Roma: a la gicola ac cio che per ingratitudie nisuno oltraggio susse sacto a la gloría de la femina: fo per cosiglio dl Senato ordiato che nel pprio luocho: oue la Victorina haueua mollificato li radi figliolo a ppetua memoria fusie edificato uno tépio de petra cocta; elhara a la fortua muliebre: ilql tepio cofi antichissimo appare insino a nostri pñti dittepo qui d me te diminuto. Ordinosse che qui le done passassono p uia doue nullo honore insino a lhora: ouero picolissimi li usa uano de fargli huomeni se douessono leuare i piedite dar loro la uia: la que la familia nel postro paese se usa: est famel p sente tempo. Eordinosse che fusse loro lecito portare anella ne le oreschie: secudo le done orierale nobile: e che portare potesseno uestiti de porpora co simbrie doro: & anella:e dicese achora che p coseglio di Senato so ordina to che le femine potessero hauere la heredita d li huome? ni:lagl cosa ploa dietro no era lecita. Or si il merito de co steit debbe essere piu in despetto a gli huomeni che agra! do a le femine: sono alchuni che credono che so ne dbbia prédere shtia dubbia: laquale so no dubbito esser certissi ma:po che p si sci ornameti le ricchezze de gli huomei se

## De Victorina Romana.

consumano: e le donne ne uanno ornate de ornamétirea li:e gli huomeni ne douengano poueri. Ma uenedo la he redita dei magior a le femine quelle conseguédo deuégo no ricche: sonno honorate dai nobeli: e le non nobile da gli huomeni ne leguono molti desagi:altre femine molti uantaggise ueramente io malediria Victorma iuano co seguito a le semine: se non che per li suoi priegize sauio p lare ne seguito la liberta d'Roma. Ma quelli superchia la liberalita del Senato: il perseuerato costume per tanti se coli non posso io lodare: pero che serebbono stati de mio re dono:e serebbe paruto a la muliebre fortuna troppo gran cosa el tempio. Ma che e del modo: e la femina: e la semina:e de lhuomose di questa cosa tanto cotra gli huo meni: laquale la eta lunga del tempo: che molte cose utile assumpte: e spente non ha potuto smouere: o spegnere p seuerando le semine in tenere ogni loro ragione tenacissi. mamente régratiaro il suo nome. Colino & honorino tut te le uolte:che per uestimenti de purpura:per oro: e per pietre preciose:o per leuarsi a loro gli huomeni in piede sono honorate: e cha loro ociose sono conumerate le sub stantie dei morti.

De Arthemisia Regina de Acharia: laqual so clara no tanto per Nobelita: e magnissicentia: quanto per lo singulare amore: che porto al suo marito in uita e in morte che mai piu non se odi de nisuna: chome appare nel testo.

# De Arthemisia Regina de Acharia.



Rthemisia Regiad ac charia so se mima de gentile alto e nobelissimo animo e piena de pudicissimo e sactissimo e sactissimo amo re: e nella sua por sterita e sine so excepto sempiterno de intera: e psecta uedui ta. Q uesta Arthemisia aduegna che dispersa

li parenti generata: o de qual patria non sia a nostri di ma nisesto: assa a nosi saude de la sua nobelita hauere sapu to lei essere stata moglie: e sposa charissima di malcho po tentissimo Re de Acharia: ilquale aniando lei sopra tutte lastre cose so da lei amato de si integro: e psectissimo amo re: che poi rimanedo ella de lui uedoua mai il pote dome tichare. Pero si sede se puo dare a gli atichi scriptori: e clari quado prima il suo amatissimo marito serro lustimo di tolse e leuo il suo corpo morto in alti & exquisiti honori sacto che so lossicio sunereo: non sostene che la cenere di corpo arso secundo lanticha costuma ricolta: e preseruata disigentissimamente la mise in uno uaso: extimado ne lanimo suo ogni uaso essere indegnio & incongruo di te nere il cenere de tanto amato marito excepto il suo pecto nel quale le siame de lanticho: & honestissimo amore ar

De Arthemisia Regina de Acharia.

dea con si chiaro e seruente splendore ne la morte: choe ne la uita. Per laqual cosa accio che quello corpo terreno e cenere rimaso consistesse in quello luocho: oue consisti ua la memoria perpetua de la preterita uita: e ricolta la cenere tutta:e mista per parte con piccoli beueraggi daltri líquoría pocho a pocho p spacio de tempo tutta la beue: e dedicata la residua uita a perpetue lachrime cosupto la more: & credendosi andare a lamato e morto maritolie ta ne la morte diuene. Fece & opero altissimi facti. Cócio sia cosa che consuetudine susse ai reali egregia sepultura derizzare e fare. Arthemisia deposto ogni acto de auaritia fece una sepultura mirabile:e soprastante a tutte lastre mai facte:ne contenta fo a chiamare accio fare uno maes strosolo:ma ordino che Schopa Briapez Timoteo: Leo carem: iqualí in quel tempo Gretía reputaua: e giudicaua li piu circuspectize sommi maestri de tutto il mondo:e co si fece giusta il loro giudicio uno magnifico mauseolo dse gnare: & appechiati ei marmi el fece edificare a fine che per cosa singulare e mirabile opera el nome del dilectis simo marito fusse eterno qui paltra cosa non fusse: de lag. le opaspo chi larte choe pla spesa smesurata excedette:e soprastetti qui a tutti li edificii dl modo & itagli:e itra li set te miracoli di modo uno lugissio tepo fo noiato:ch io nab sieme reuerdita la sama d li artificite sera sca piu chiara la bia scoie saccia singlar metioen peso eere suaopo che in magnificeza dla iclita dona: ei maestri & artifici d'hopa. Icarnalo pricipale cita d'Acharia p comadaméto de la Re gina uenuti in quadrata forma formarono il busto e le fai

De Arthemisia Regina de Acharia. cie:lequale guardauano le parte australe dedussono in lo gitudine de sesata tre piedi: elaltre fuorono piu breue:ch leuarono in lungezza de.cxl.piedi. Et accio che fusse cen to tutto lo edificio.xxxvi.colone marmoree il uolsono: e la parte che guarda loriente dicono che scolpi Scopa: e quella che guarda Borea fece Baasem:e quella parte che guarda occidete assumpse a fare Leocarem: la quarta relicta a Timoteo: iquali maestri a scolpire le statue: e le hi. storie: e le cose contingente: e rechieste a la persectione d si nobile edificio con tanta solénita: e sollicitudine assotti gliaro le forze de loroingegni: cupido cia schuno de auan zare luno laltro per magisterio: che fo creduto molte uol. te per li reguardati:che del marmoro uscissono:e sossono producti ei uolti uiui:e non solo in quei tempi:ma moltis. simi anni da poise so auiso a chi lhopera uiddesche le ma ni dei maestri se combattessono: e ricercassemo ciaschuo de loro artificio la gloria de loro. Ma no pote Arthemisia si celebre: e mirabile opera uedere psecta peroche so pri ma da la morte subtracta. Ma per tanto non so per la sua morte pergli artifici abandonata la incominciata opera: & anzi stimado quella douere ecre certisimo amaestrai mento: e gloria dei loro ingiegni: dal pricipio a la fine il co dussono: e uéne poi Iteron quinto maestro: il quale aden quo: o uero aguaglio laltezza dl superiore Pyramide per xxiiii.gradi.& anchora fo cogiunto ai dicti maestri il sexto scolpitore chiamato Fitie:la chui opera fo laquadrezza marmorea: laquale fo sopragiunta a la cima e sommita de tutto ledificio. Q uesta cosi excellentissima opera copius

De Arthemisia Regina de Acharia. tate perfecta che fo da Mauseolo: dal quale choe dal piu nobile: el piu degnio sepolchro d'utti li sepolchri reali so no dicti Mauseoli. Adoq claro fo il matrimonio Darthe missa: e piu claro la pseueratioe de la itera uedoita e le las chrime. Non fo meno claro lo expectabile e mirabile se polchro dl forte casto e mirabile pecto d'Arthemisia; nel gle pelo la uedutia cener dl delectissimo marito. Ancho d lei leggiamo; che pardire: e uerile forza de core; e de core po:ep militare:disciplina so molto piu clara excellente:e molti piu gloriosi triuphite magnisiche uictorie orno la maesta del suo nome. Veraméte di lei aduegnia ch mol te uolte fosse ma due ne leggiamo doppo la morte di marito deposte le lachrime hauere presolarme la prima pd sendere la salute d'la ppria patria la secuda rechiesta pob servare la sotiale fede: po che morto che so Mauseolo sde gnadosi li herodiani uicini de li carnosi che una semiare gnasse edominasse il reame de Accharia:con gradissima armata de nauilii:e qui con certa speraza douerlo cogsta re se mossono subito per occuparlo: e ueraméte la cita d li carnosi e iminete e soprastate al mare Y cchario: situato in luocho riposto: eforte p natura: e per sito che ha dui porti d li gli luno e dicto porto miore: e questo tutto: e na scolo sotto la cita co strectissima itrata: e p mo sotto il pas lagio reale situato: che pesso senza essere ueduto: o potuto sturbare: no solo da strani de suori, ma da alli de la pro pria cita le po ministrare ogni opportunita de la casa rea le. Laltro porto: ilquale e dicto magiore: e de costa a li mu ra de la cita a cotinuo a laperto mare. Onde sapedo chia. un para de la companie de la compani

De Arthemísia Rgina de Accharía. ro Arthemisia la uenuta de li Rodiani contra a leitcoman do che tutti isuoistessono armati nel porto minore:e or dinata ogni cosa oportuna: tato de marinari quato dhuo meni combattitori: secundo bisognaua a perticere il con cepto facto nel suo nobile animo: comado ai ceptadini qui uedessono uno certo segnio :chiamassono li Rodiai de li mura che uenissono sicuramete a pndere la cita:peroche diffesa nissua uoleão fare cotra di loro: e co ogniacti e mo dili condustono insino a la piazza:e cosi fuorono condute ti:presumendo per loro orgoglio e pocho senno eere ues ro il parlare dei nimici: da laltra parte Arthemilia per co pertissimo modo :no ueggendola ei Rodiai del porto mi nore : uéne con la sua gente armata ne lo aperto mare; e uedendo per lo segno dato ei Rodiani chiamati dai cepta díni: & intrati ne la cita: & hauere abadonato i loro nauís lii:e chome uictoriosi currere uerso la piazza:co la sua ar mata percosse: prima prese subito la uoita armata: e poi gridando a quei de la cita da ogni parte assali e inimici: e conciosussecosa che dinanzi e derieto sussono combattu ti:e non potessono fuggire: tutti fuorono tagliati e morti: ch nisuo ne campo: e qsto facto subito: armate le naue di Rodiani & ingirlandite de loro: comando quelle derizza re le prode uerso Rodi: oue giunti de presso; e quei d'Ko di de suli mura : credendo quella essere la loro propria ar matache uictoriosa tornasse:aperte le porte:msuna quar día facendo li lascíarono intrare: e cosi da Arthemisia: e da la sua gente fo subito occupata e presa la citate questo sa cto per Arthemisia so comandato: che li principi sussono mortife cosi so sacto; appresso chomado che plo triúpho De Arthemisia Regina de Accharia.

d'tâta uictoria fosse ne la piazza de Rodi edificate e poste due grade statue de metallo: de le quale luna riphtaua la figura de la uencitrice Arthemisia: laltra de la presa cita d Rodise fuorono desegnate in esse le historie di allo che p lei era stato facto: e cosi se torno a la sua real casa. Ancho, ra hauendo cotra li lacedemonii Xerxe potentissimo Re de Persia occupato con exercito e co armata di mare tut ti ei liti e le terre dintorno: stimado per suo giudicio no so laméte prédere Lacedemoia:ma beuerse a uno sorso tutta la grecia :ríchiesta da loro Arthemísia uene co armata de naue: e ropto ch hebbe il prio exercito dei pedoi d xer xe:eendo trasportata la battaglia d'Salamie luna pte sot to il coducitor xerxe: e d li Acteniesi sotto il ducha Temi stode: egli aspectăti xerxe arthemisia itra li suoi maggio ri pricipi exortate & acremete cobantedo qui pue hauelle mutato il sexo co xerxe:e so ueduta si uerilmete portarsi ch si fusse stato si ardito scipio: si rubesto e sorte la so el cor po de xerxe: non cosi hauerebbe a la sua armata uolte le prode affugire: chome fuggirono dinazi a lei. Sonno non dimeno alchunische diconosquesta non so Arthemista ma Artimidora: laquale fo Regina a li Carnasi: afferman do in loro testimonio la nauale battaglia de xerxe essere stata auanti de Salamone, in. lxxiiii. olimpiade. Conciosiacosa che Mauseolo astructo per Arthemisia so ne la centesima olimpiade: e certamente io me acosto a quelli iquali dissono:ch ella so una medesima Arthemisia & Ar timidora: po che quelle cose; lequale sono narrate certe de Arthemisia molto piu se dano a licerti di se dicono e tollo

De Virginea uergine Romana.
no da li alieni:pertanto chi leggie creda quello che crede re uole:pero che una o due che fussono pare opera facta per semina suorono:ma che considerando e guardando noi ei nobeli facti de Arthemisia:possiamo arbitrar se no che per errore de la abundante natura so sacto tal corpo nel quale iddio hauea isuso lanima uiri le e magnisica so dato il sexo semineo:



Irginea p nome e p factouer, gene Romana: e da essere ricordata con pietosa memoria: pe ro che so adhorna d mirabile bellezza: e so sigliola de Aulio uirginio homo ple, beo. Ma honesta e uirtuosa: laquale ada uegnia che susse de

optimi costumi e conditione. Non e po tato clara p la sua costatia & stegrita: que e notabile p la scelerita d lo in fausto & uituposo amate: e p lhopa del troppo itero seue

De Virginea uergine Romana.

roe erudele padre: per lo que seguito la secuda liberta d ro ma. Costei adoq ipado gia il scdo ano li dieci huomeni d la cita d roma fo disposata dal suo padre uirginio a Lutio Cilio tribunitio & acro giouene: e for e hauea plogate le lue nozze p expeditoe de la guerra assupra pli Roani i Al cido aduerso li Equii. Pero chene la dea guerra exulaua Virgieo: legi cose in asti termini stado pisortunio d Vir ginia leguito: che Appio Claudio: il qle era uno dei.x.huo meni ligli erano posti a reggere la cita d Roa: & era rima Ro solo co Spurio de tutti li copagni: se isiamo si dla for mosita d'urgiea:e p si smesurato mó se accese nel suo dsi derio: che hauedola cerchata de tirare ne la sua uolunta p diuersi modi adhopado le lusinge e bladitie pmesse do ni:e tutte le cose:pleque o simile se uogliono hauere:e tut te pla gradissima e fermissima itegrita e hoesta dla costa. te uergine inuano accenatolianchora la forza p minaccie e p auctorita de la signoria: & ogni altra cosa che saputo hauease nulla ualendo a la fiama del dishonesto appetito ogníhora píu ardendolo:e gto píu ardea macho speráza attingea: seguito che se accese in tanto stolto surore e rab bia:che riuolto ne lardéte aio suo de si diuerse cose:stimã do la publica forza: riuolse lanso suo in iganno e fraude e coposese co Marcho Claudio hossisque era stato piu libo de lui e de grande audacia: che la pria uolta che il uedesse la dca Virgiea passare pla uia allato la piazza la pigliasse: e dicesse che ella era sua serua suggita: e deducesse la ne la sua casa: esi forse li sosse scottrariera p mó che códucer la no potesse; subito la tirasse i judicio dinazi a luite così or

ííí

De Virgineauergine Romana. dinato seguito che pochi di appresso: passando pla dicta uia la de Virginea in cépagnia daltre done sel de Mari cho Claudio pie la dca Virgiea: dicédo che era suaserua fuggita. Onde chiamado ella e gridado e diffédédosi dal dishoesto audace: esfacciato huomo & eendo fracamete aíutata da le done che erano i sua copagnia: trassi al romo remolte géte ifra qui ue trasse leilio suo sposo: e de da lu na pre e da laltra molte cose: se códussono a la corre dinan zi a lamate giudiceidal qle co gra difficulta obtenono ter mine da gilo di a laltro de plugare la snia. Nel gle termi ne fo mádato plo padre:no giouado ad Appio hauere or dinato che fusse retenuto dal ducha d'Ihoste; uéne subito a Romaisseme cô la figliolate co Icilio suo maritote tutta taltra fua famíglia de cafa:fo dinázi al dishoefto:e staccia to giudice: e fo domadato Marcho Claudio choe la uere gine era sua serua: si che doppo molte cose dicte: no een do odito Virgineo da lo sfacciato giudice: fo giudicato uir ginea erre serva de Marcho Claudio suggita da lui. Dap po laqual sensentia: uoledo Marcho claudio prendere la uergene: el padre plo uerfo Appio fingendo col uiso placato: e ricoprendo có parole la smesurata ira: e dolore dis se cosi. Appio io te priego cheme sia lecito algito plare co la notrice de la fanciulla: accio che informato chõe la cosa possa essereico meno uergognía e dolore lasci la serua: la qual cosa cóceduroli pla la figliola: e trattola fuori de la p scia de la gente: & acostatosi a li tauerni cloatini e pso un coltello parlo a la uergine in cotal forma. Dilectissima figliola choe posso te saluaro e a tua liberta: e cosi dicto uo

De Virginea uergine Romana.

lendo piu tosto esfere padre de la morta:che de la corro, pta:nel cospetto de tutti li ficcho il coltello nel corpo con Îmesurato dolore de luite d tutti ei riguardati. Per laqual cosa si che la infelice uergine spirado il sangue insieme co lanima cadde in terra morta: e leuo la speranza de Appio e poi col coltello sanguinoso in mano summouendo il po pulo: e seguito da moltisso cagió e el dicto Virginio insies me con Icilio de la secunda eleuatione del populote che li x.huomeni lasciassono lo impio e la liberta: laqual hauea no occupata al populo:ne passaro molti giorni che procu rando Virgineo fo facto dal populo nuouo tribuno:e fo assegnato ad Appio che uenisse a rispondere a laccusa fa tali. A laquale uenuto so preso & inchatenato e messo in pregione.llqualesentendosi colpabile: accio che schifasse il meritato dishonore: e satisfacesse al sangue de la inno. cente giouene uergiene infra breuissimi di fini per serro e per ueneno la sua uita & il temerario audacie assissino. Marcho Claudio non punito chome meritaua: per che sen fuggi subito fo condemnato ad exilio perpetuo confi schando ogni sua substantia insieme con quella del suo patrone Appio al comue publico. Nisuna cosa e piu peri colosa che lo iniquo iudice. Pero ch que uolte seguita il co mandamento de la scelerata sua méte: e de necessita che si peruerta ogni ordine de ragione che sia soluta ogni po desta de leggie sia offuschata & occupata ogni opa de uir tu: & al uitio abandonato il freno: e breueméte ogni publico bene sia tirato in ruina: laqual cosa si ad alchuno no paresse: che si mostrassimo nel pricipiato uetato e pio sco

De Virginea uergine Romana de Appio riguardi le cole che seguirano: che mostrão e riduchono in luce. Pero che quando la sua pessima libidi ne:e il possente huomo abandono il freno: fecie de uno li berto pgio de fraude: de una libera serua de una uergine adultera: una uile pellice meretricula: e per la fua detesta. bile sententia seguito: che se armo il padre contra la figlio la inocete: so trasportata la pieta i crudelita: & accio ch lo incesto e scelerato huomo non seralegrasse del suo pponimento cercato có fraude: so morta la inocete figliola: so rumore ne la cita: fo dissolutione tumulto ne lhoste: e nei principi:e fo cagiõe che nascesse scandalo e divisiõe trai padri e il pp o:e qui che fusse in destructioe de tutta la re publica Romana. O ples & inclito iudice & egregio lato re de leggie: che quello ilquale douerebbe hauere có du ro tormento punito in altrui ello stesso non hebbe uergo gnia operare: e lasso que uolte siamo noi pericolati in que sta pestilentia mortale: que uolte senza merito siamo tras cti e retracti in exilio:e premuti e sottomessi: con tortissi. mo giocho siamo presi spoliatize morti per la urgete e co stringente nequitia: che male e questo: non hano uergo gnia & prefecti & giudici: che quella cosa laqualese tro uata per temperare la libidine: ela medesima sia uolta in li centía e timore de laltissimo iddio. Conciosiacosa che se a pertenga chel giudice habbia egualmente gli occhi e la. nimo e honesto e masucto parlare: ei graui e sancti costu mile mano tutte schife e nette de doni. Non solamete so no lasciui de gli occhi:ma dla isana e corruptissima méte. Ne seguitão ei giudici d le leggie ma dei lenoni rustiani e

De Yrene figliola de Cratino.

supbi no se mitigão se no si comada la meretricola a loro no placa: e no solaméte receuono ei doni: ma li domanda no e sottragono e fanoe merchatia: & a cosi disordiato ap petito qualitraméte no possono far trascurrono a la publi ca uiolentia: e cosi optiaméte si fa iterpreti & expositori de le legie da sua pte la sux uria: e da lastra ei déari & i darno se domada ragiõe se no co alle dece cose: o co suna desse.

De Yrene figliola de Cratino la ql fo clara p che excedette: e passo in depingnere ogni altra psona: e parea che a le sue petur no máchasse se no lo spirito tato erão ppe.



Renes e dubio si fo femia greca:o uero si que etade fiorisse:no e nisualcriptura cer ta:ma pur se crede che greca susse: de uno nomato Cratino depitore: laglio stimo tato piu laude uole quo parte e psa ma appe auazasse il

suo maestro. Pero chi si suo nome ha achora uigore i piu cose e il padr si n susse plein serebbe noiato saluo si el sos gsallo di al e se leggie che discrisse i ppria sorma le frode e le radice d'tutte sherbe a pstare a noi noutia de se adue e nia chi costui so noiato Cratinas e n Cratin? as salue e nia chi costui so noiato Cratinas e n Cratin?

## De Leuntia femina Greca.

so de celebre ingiegnio in larreficio memorabile: ilquale magistero lungo tempo so argumérato: e rende testimo. nianza una faciulla laquale lugissimo tempo so ueduta de pinta in una tauola ne la cita de Eleusina: el uecchio Calipso:el gladíatore Theodoro & anchora Astitenes in quel tempo egregio saltatore: iquali tutti si nobelmente depin se che solo lo spirito facea differentia da lhopera: lequale cole per che sono officio fuora de lusa de la femina:non puo esfere aquistato senza grandissima forza de igegnio: ilquale ingegnio per che tardissimo inusato trouasi ne le femine: per tanto stimai che fusse degnio essere celebrato con qualche laude. De Leuntia femina Grecha al tépo de Alexadro fiori d'si alto igegnio i phya che fo ausa a scriuer a Teophrasto pho sommo: e poi p libidiolo appento adoastare nel publico postribolo per meglio satisfare al suo ifrenato libidinoso appetito.

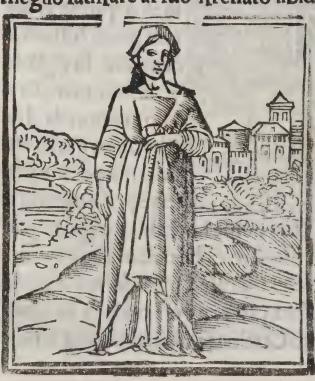

Euntia si as fai bene io giudico che sorle era notabile nel tempo de Alexão dro el grande Re de Macedonia: laquale si se sosse contenuta pudichal: e conserua ta in se la donnescha honesta de grandissi malunga per la soro

De Leuntiafemina Greca

za del suo altissimo e sottilissimo igegnio serebbe stata la gloria de la sua fama piu lucida:e piu spledida:e certame re per testimonio de li antichi scriptori io trouo; che ella ualse tanto: e so si excellete p studio d lettere: ehe alla: o ue ro mossa da inuidia:o uero sospinta da psumptioe:ellaso ardita de scriuere a Teophrasto celeberrimo pho: ma che scriuesse non lho ueduto. Veraméte poi che doppo tanti tépi la sua fama e uenuta insino a la nostra etade pos siamo ragioneuelmente extimare che no fusse piccola co same etiam dio de picchola facultatben che sia certissimo argumento de suidioso aio: e ualendo per splédidi studii non credo de leggere: che ella traesse il suo origine del po pulo Plebeo. Per che rarissime uolte di quella surge sublime ingegnio: perche si alchuna uolta sia in alchua di qle le isulo dal cielo: p caligine de extrema sorte la sua clarita: e oppressa:ma che cosa de hauere fulgore po imprende. re il generoso sangue del progenitore; oue il machanien to sia dei costumi si a moltissimi pstiamo fede:costei de posto che hebbe la uergognia: discacciato da se lhonore de la feminea pudicitia fo non solo meretrice: ma meretri cola e lasso che idegnio e sozzo facto:ne le celle dei publi ciluochi dele abandonate meretrice fosse trouata la mae stra de tutte le cose: cioe phya: e quella miscolata e auolo tate coculcatate suppeditata co dishonestissimi acti & im pudichi uestigii: e mersa: e obscura ne la fedita cloacha: se ueramente pipudicho pectolo splendore de la phyloso. phia se puo obscurare & obsuschare:e ueramente egli e da dolere: che uno ingegnio scelerato dato per dono De Olímpia Regina de Macedonia.

Dei supnissa per si uituposa opa sottomesso: séza dubbio io no so che so me debbia dire: che ella sosse piu sotte trace do la phylosophia idishoesto luocho: o uero che la phy losophia susse piu debele: pmittendo la maestrato pecto essere subdito a le laseussime opere.

De Olímpia Regina de Macedoia: la que lo clara p pa dre p marito: p figlioli e p fratelli bé ch dal marito fusse isa mata de adulterio: & essa il fece secretamete occidere poi doppo la morte di figliolo: uolédo essa e ere morta co pm pto aio ado uerso li occisori: séza nulla temeza d la morte.



Limpia Regina de Ma
cedonia fo il
lustra per mlussimi ti
toli: si ueramēte ei pas
sai mortali alchua cosa
de clarita: detrasse costeiorigine del sague
de li Excacidari: squali
in quel tempo erao te
nuti no soloei piu nobeli:e ei piu splendidi

de tutta Grecia:ma de tutta la terra. Pero che ella so si gliola de Neoptolomeo Re dei Molossy. Et hauendo nel tempo de la sua pueritia nome Mistelle: maritata che so a Felippo in quello tempo Serenissimo Re de Macedonia:si chome piace ad alchuno so chiamata pria

De Olímpia Regina de Macedonia.

Olimpiase oltra cio fo suo fratello Alexandro Re de Epiro:e morto Felippo suo marito hauuto chi hebbe il figlio lo quello Alexandro: del quale se l'eggie: d'chui suorono si alti:e magnifici facti: che non se ricorda homo nato dina zi a lui chel soprastesse ne la gloria uana. Laqual cosa no con pocho fulgore aggiunsea Olimpia: si ueraméte a le madre:e gloría si extrenuo figliolo magnifico e preclaro: ma il lume de cotal sole non puote penetrar si nel suo ani mo:che alchune uolte non fusse offuschato per singular infamie. Non obstante che per esse più nota facta ne solse. Pero che se leggie de lei: che ne la sua florente etate so incolpata e copresa de incelebrita e peccato d adulterio. Pero che quale io giudicho nulla cosa potere quasi conti gere a una Reina de magiore infamia:e uergognia:e gla lo che fo piu dishonesto Alexandro essere generato de adulterio: laqual suspitione si commosse Felippo: che no solo alchune uolte disse: che Alexandro non erastato da lui generato:ma obscuro shonore de Olímpia con nota de repudio: cioe de renunciatione de matrimonio: e prele per moglie Cleopatra figliola de Alexandro Epirota: lagl cosa quanto susse a Olimpia molesta no si puote dissimu lare:ne coprire per lei. Pero che essa Olimpia insino a ql. lo di:nel quale questa notali fo applicata: essendo clara p tante circunstatie de reali folgori: fece lei notabile de gra de enormitade. Pero che so creduto che da lei sosse indu cto Paulanio giouene de splendido sangue de Oreste figliolo:ne la morte de Felippo suo marito: etiam dio co co. entimento de Alexadro. Pero chel capo de Pausanio pes

De Olimpia Regina de Macedonia dente nella croce per la occisione per lui facta da Felip. pope operatione de Olimpia: la sequente mattina del di ch nella croce su posto: so coperto e trouato coronato do ro. Eta pochi di poi fo arso secudo la costum a Macedo nicha col corpo honoreuelmente sopra le reliquie de Fe hippo:con solemnissimo obsequio. E la spada con la qua le occise Felippo sotto colore de nome mistale: comado che fusse posta nel tempio de Apoline: e sopraducta a lei Cleopatra: morta che hebbe e pcossa nel sasso la figlio la si la inaspero con parola de infamía che la constrinse misera a stragolarse. Per tanto cresciuto Alexandro palsato per tante alte uictorie: e assumpto ch hebbe il uene. no in Babillonia: e morto che fu il suo fratello Alexadro appresso Luchano ceso: con fauore delí antichi Mace, donii morto Ardeo Re di Macedonia:e una sua moglie. Iquali prohibirono a Olimpia. Venedo ella da Epiro se tierono in Macedonia: Olimpia poi uedoua:e sola Regi na obtenne il reame. Ma pero che se inebrio troppo del sangue dei nobeli:e dei plebi:seguito che uenuta in ira d tutti fo assediata nella cita de Epydua da Casandro:per modo che per same so presa insieme con quelli de la cita de:econ pactise rende nella sede de Casandro. Ilquale falsamente smouendo li amici dei morticordino che suf se adimandato la sua persona per uendetta. E così ordin nato nel locho doue era detenuta mando li occisori a lei. Non prima le uiddi che stimando chiaro elli uennire per occiderla: appogiata a due ancille senza nisuna paur ra se leuo ricta in piede:e componendo i suoi uestiméti

De Claudia Vergine Vestale.

& ogní parte del corpo: accio che cadendo nisuna cosa se mostrasse : no degnado in nulla pgare: o plare ne mai so odita cridare o dolersi: ma andando incotra ai pcussori: ste se & offerse a le ferite il corpo: dimostrado di pregiare al lo che ei robustissimi e sottissimi huomeni hano usato te mere e suggire: cosessando psi sicuro acto: andando a la morte ecre ueramete genetrice e madre de si egregio ipa dore chome so Aex andro.

De Claudia uergine uestale : la que triuphado il padre p Roma nel carro uno tribuno pinuidia sali nel carro: e uo selo gittare giu: ma la uergine se si eptale sorma che il tril bu no rimate con gran uergognia el padre triupho.



Laudia ue stale uergi ne ueramé te quando riguardo la more che hebbe: e che ella dimostro uer soil padre: so credo che ella fosse porea, ta de posso e nobile sangue Romão: ceretamente p spectabile honor so pordinal tiõe del senato il triú

pho al suo padre fare nel cospecto del pplo. Cociosiaco sa che uno dei tribuni di pplo p priuato odio plado cotra il suo padre: e dicedo che gilo honor no li se couenia fare

De Claudia uergine Vestale. Eprocedendo piu auanti con facti & audacie:e fuora de la ragione e grausta tribunitia: sto ltamente e uiolentemé te puose mano adosso al triumphante e con ogni sua forza e podere cercho e sforzollo de trarlo a terra del trium phal carro, Laqual cosa ueggiédo la uergie Claudia che era uenuta uedere la triumphale festa del padre: subbito mossa de la urgente sedele pieta del padre:dométicho no tanto il religioso habito: ma el femineo sexo :curse uerso il carro: e con le parole: e co le mano facédosi far luocho a ciaschauno per tal modo se interpuose tra larrogantia dl tribuno: e la gloria del padre: che il tribuo fo costretto ui. tuperosamente discendere del carro: e il padre libero triu phado salire & andare in Capidoglio. O dulcissimo amo re:0 infracta pietade: chi credera noi hauere prestato la forza al tenero e uirgineo corpo: chi ha facto domenti care lhabito de la religiõe: e quasi se stessaitri che uede. re colui essere offeso ilquale ella se ricordaua oltra da has uerla generata da la sua infantia: hauere nutrita & alleua, ta con dolcezze blanditie:amaestrata e condutta a la pus dícha eta:ma nó bastando questo hauere decto: chí sara quello che riprenda la uergine moacha hauere in tale ca so domentichato lordine de la religióe: & ogni grauita se minile chi debba essere ardita itrare tra i tumulti:e romo» re de gli huomenischi dira che ella sia stata psumtuosa ne lardireinterpolea la tribunal podesta: cociosiacosa che de sibella e memoreuole opera de piata usci la diffesa del paterno honore: per modo opando la tenera uergine che uno robustissimo e sortissimo giouene no lhauerebbe po

De Virginea moglie de Lutio Volum nio Romana. tuto fare con piu animo. Veramente io dubito: chi piu ex pectabile & honorabile triumpho hebbeio il padre: o la fi

gliola in Campidoglio.

De Virgiea moglie de Lutio Volumino Romana: la que fo clara; che essendo nel tépio a sacrificare co la ltre uergie so cacciata da la ltre done; p che era pmessa al marito. On de se pti; e ordino unaltra capella: doue tutte le donne ples bee uergine ue chiamo; mostrado la superbia de le patristie; e così popone idusse tutte le plebee done uiuere caste.



Irginea ue raméte fo intra le ro

castita: de essere antiposta a tutte laltre done Romane: d la quale racontare uno solo sacto intendo: ma certo lauda bili ssimo sera assai a conoscere la sua uita prendersi merita clarita. Sodo che assai certo so nel passato tempo ne la cita di Roma nel merchato di Boy: nel rotodo di Flercule nua capella piccioletta edisicata e dedicata da le nobile do

M

De Virginea moglie de Lutio uolumnio Romana ne dela pudicitia patritia: nela qle capella: gto Quinto Fa bio Q uinto publiose Decio quatio cosolispordination e chomandaméto del Senato ordinaro: che le facessono le supplication p supplicare: ei prodigii chome negli altri te. pli. E questo solo per donne patritie castissimaméte secon do laucha costuma se facesse. Onde essendoui qua Vire ginea insieme con laltre donne patritie se trasse mazi a fai re il sacro sacrificio: la glo ofa po che ella era stata maritata a Lutio Volumnio: homo de populo lanno passato: adue gnía che gia era stato cósolo: fo p comadamento de laltre done storta e leuata dal fare il sacrifitio. Onde seguito alteratioe: e romore femineo nel sacro tépio. Ma uirgiea pa rendoli riceuere oltraggio: e co ragioe indegnata traspor to la indegnatiõe có magiore aio & in exaltatiõe grade de se E prima hauedo mostrato se essere pudicha patritia:e chome erastata uergine maritata a uno solo:e poi parlato de le urru del marito altissimaméte: e có maraueglio. se lode magnificho, Lasciate le patritie torno ala sua cella tutta indegnata:e dolutasi dela ingiuria co parole aggiu le a glla opa egregia. Pero che hauédo ella ne la uia doue insieme co lo marito habitaua molte case:pse de alle tan to che bastassono a una bella capella. E factoui e costituio to lara e ogni luocho facro:mado per le donne pudiche e plebec:e d'Roma:e racoto loro la grade supbia & arroga tia dele patistie:e la ingiuria riceuuta:aggiute:e disse lanie mo suo :pgadole:e cotortadole:chome glihoi de Roa co. tinuo cobattono p cagioe de la uirtu e de loro honor: e le sforzão ogni hó có ogni loro forza auâzar :cosi elle tutte e ciaschua se uolesse cobatere: elforzare de auazare in ho

De Virginea moglie de Lutio uolumnio Romana nore dela pudicitia dele done plebere p mo opandorch q sta sacra capella cosecrata pme:e ddicata pñte uoi: no sia in nulla sacta cosa:o solemnemete:o phonore de sactita auanzata da file dele patritie. Ma si far si po auazar fila. Et appaya qua eere coltiuata & honorata da piu hoeste: e piu caste done: si che ple uostre sancte e bone ope: ap. paya mailesto che no solo nele patritie sono infuse le ces lestiale aie. O degnie e sactissime pole de dona: o indigna tione laudabile:0 inuétione: & opatioe trouata de eleua. re a le stelle co gloria. No furono glle done cofortate: & i ducte puirginea a douere pndere le substatie dei mariti ne ornameu usare dlasciuia: ma fuggire alli & ogni acto inhoesto: ogni ombra de cocupilcena: co gli occhi: e col core:acioche cosi sanctaméte opando meritalsino laltissi ma gloria de la castimoia. Eco optio ordinameto costitui to e sacte sorze: ptal moso principiata lara : che poi plos ghissimi tepi nulla semia : le no d claritade : e d spetiale pu dicitia: e sola maritata a uno solo maritono li fosse pstato iurisdictione de sacrificare in que tepiosonde rota del tutto la libidinosa speraza dei riguardati co gliocchi meo che ho nesti:so qua plactita aguagliata:a lara patritia:no dubi. to che a molti p desiderio de gloria: e p paura de infamie si sepate: o strecte sussono state dal sacrifitio de la matera ría: studio: e cagione de observare castita. De Floria meretrice da dei flori: e mogliede Zeffiro: e fes minaRomana: altri la chiamano Accha Lauretia: che nu

tricho Romulo e Remo: so clara per lo giocho: che ordino a Roma per la sagacita del suo ingegno.

M

## De Floria Meretrice Dea dei Florie moglie d'Zeffiro.



Lorida che fortua. Coste se la testifichano gli antichi autori: A laquale gto de orna mento di honor soto trasse la ignomiabile fama accrebbe & aggiunse la fauente fortua. Costei secui do lassermameto di tutti so ricchissima

femína:ma dl módo:po che alchúí dícono: che Floria có fumo tutta la sua florida giouentudine e bellezza de corpo itra i libidiosi fornichatori:e scelerati gioueni có publi cho meretricolo:e tolleua sagacemete hora da luno hora da lastro dei suoi fornicatori: iquali psi dal piacere del suo bellissimo corpo:e de gli acti e costumi sagaci se lasciauamo trascorre ne lo spendere e donarli:e di esto fece si grade e marauigliosa ricchezza: altri giudicano di lei piu hóe sta: affermado che a Roma essendo il tempio di Hercule ocioso: essa comicio il giocho dl tessere có ambedue le ma ni:e ordinado la mano ricta ad Hercule: e la macha a se: di cono che sece pacto: che si Hercule era uito da lei: che di la redita & strata di tepio douesse appechiar la cena: e dar li magiare choe amicha: ma si Hercule era uincitore ella

De Floria meretrice da dei florise moglie de Zeffiro douesse fare la cena de sua ppria peccuia. E uincedo Hei rcule usato de uicere:e soprastare ai fieri mostri:afferma no che Floria apparecchio ad Hercule una nobile cena. Edormendo Floría nel tépio: dicono che a lei pue dormié co Hercule: e co lui co cuberle: e che p Hercule li fo dicto che ella riceuerebbe la merce del cocubito da allo ho :ila le in pria trouarebbe: uscedo del tépio incotro pria Fauis tio giouene ricchissimo:e fo subito amata e dducta dalui. Et eendo stata co lui logamete: e moredo el deo Fauítio rimale sua hrde cosi so dotata ricchaméte. Sono alchui igli dicono :ch costei no Floria fu:ma accha Lauretia:laq le nutrícho Romolo e Remo: ma ueraméte di afta diffe. rétia io no curo: poi chappe certo ch Floria e riccha e me retrice: ma de lei: accio che io téda al locho ouio desidero: uenedo al termie suo d la mortal uita e no hauedo alchuo figliolo: si chomio credo: hauedo dsiderio de honor: e de fama ppetua: co astutia femiea lascio de tutte le sue riche. ze hered il populo: dRoa: pleruado una certa pte: la qle or dino fosse data ognano ai giocchi publicamete facti ogniano d la sua natiuita: ne la ingão de cio la oppinióe:po ch hauedo hauuta pla heditala gea del populo de Roa obtene ageuolmete: che li se facesse li anouali giochi in meo tía e suo honor chel cospecto di populo:intra l'altre disho neste e sozze cose:le nud mererrice si se exercitão: lossitio de murari co soma uolupta di riguardati: e da Floria sub-Mitutrice de li dei giocchi: erão dicti floriali: ma ueramēte doppo logo tépo il senato consapeuole de lorrigie dei dei giocchi: & haueao uergognia; ch Roagia dona dl modo

De Floria meretrice dea dei flori e moglie de Zeffiro fusse maculata de si sciocha:e uitiosa nota:e che in laude de una meretrice concurresse tutto il populo:e cognoscé do :che la dca festa no se poteua de leggier eleuare:pschi fare la infamia d'si usuposa cosa: sopragiuse sopra cio un detestabile: e credicolo errore: ueramente finsono in sple dore de Floria una fauola de inclita testatrice: e racontar. la a lignorante populo:affermado che Floría plo palato tépo era stata Nimpha de mirabile bellezza chiamata ine digenate mo chiamata Chora :che fo ardetissimamete amata da Zeffiro uéto: lgle latinaméte e dcó Fauno: ech a lultimo lapie pmoglie: e chel deo Zeffiro eratra loro nomiato tra li dei: & a la deita esti haueão donato gsi cho me dota con lo officio de adornare nel tépo de la pria ues ra:pria ei prati:li arbori:e che di loro fuste signora e dea e quei da chora: etiamdio fusse de Floria: e po dei flori se guitano ei fructi: accioche fusse placata la sua deita per li giocchi cocedete p una apla sua liberta: ci dci fiori couer tire infructize p ofto fo coducto a la dea dei fiorizil sa cro altare ali giocchi de li antichi: Per lagl fallacia subdu cti i populi: Fioria: lagle uiuedo hauea semp spesoil tepo con fornicatori: & a loro chome publica meretrice hauía soropostose pognipgio: qui chome el de Zeffiro co la le sue lhauesse eleuata e portata in cielo con lunone se cosi Floria co lo suo sagace ingenio: e p dono de la sauorigia. te Fortuaico la mala acgstata pecunia de meretrice esca nimpha e dease guadagnio il maritagio d'Zesfiro neli te pli residedo: & acosto dai mortali hoi honored deira e el nome:e si celebrata su da i divini honori:ch n solod cho

De Romana giouincella

ra Floria:ma dal manifesto e publico meretricolo nel suo

tempo:e in tutti i lochi facta clara.

De Romana giouencella: la que fo clara: che e e ndo la ma dre danata a morte in pgioe: e che no li fosse dato magiar la dea gioue cella degratia ogni giorno landaua a uedere e con lo suo la cte nutricaua la madre: e per questo fo li/berata da la morte: chome appare per lo testo.



Omana fo

ua gioue ne

ta: la que : se

io non erro ne la op i

nióe: nó trasse la sua

origie de la feccia ple

beia: de la que perdu

to il nome per malio

gna fortuna dei paré

ti: e dal marito: nó ha

uendo notitia: p ch si

tolga alchúa cosa del

meritato honor: ma

accio che no appaya: che per me li sia sotracto: per no lha uere nomiata tra le done clare: io ho intetione poerla tra la tre: racotado la iclita pieta de la gioueneta: so aduca gla la giouencella de hoesta gniratioe per la madre: ma infeli ce: pero che a Roma nel ptorio tribuale: no so pe che cagio ne in capitale supplitio fo la sua madre danata: e data al petore: pe che metesse in executio e la setentia: e po pla mede sima cagione so data al guardia de la carcer: & a lui ordio

M iiii

## De Romana Giouenzella.

nato: per macho uergognia de la dona: dei pareti : per ch erano nobelifusse morta la nocte: il quale pgioniero iclina to a pieta non la uolle occidere subbito co le pprie mane: ma penso de serrarla e lasciarla morire p se stessaffando cosi questa dona gstasua figliola uene a uederla:e pria be cerchata che non li portasse niente da mangiare:e cosi en tro:e folli concesso che li parlasse:e cosi stando:e no essen do da alchuno ueduta alactaua costei :che gia lacto lei: e coforto la famellicha madre: laqual cosa continuando piu giorni:marauegliandosi la guardia:che una semina potes se tanto in uita durare senza cibo: occultamente se mise a guardare quello che la fanciulla facesse con la madre:e ui de chiaro: che la madre la ctaua: laqual cosa uededo il cop to trouato racoto la cosa al pgioniero: e il pgioniero al pto re:e il ptore al publico cossiglio. Per laglicosa segui che p comune cosentimeto p piera d la figliola so liberata la ma dre da la meritata morte. Hora seli antichi donauano a gl luigli defendeuano il suo ceptadino co la sua pdezza co. tona de fronde de grcia: diche corona coronarono colei: lagle coseruo e nutri la madre. Certamente i si piatoso sa to tu no trouerai îtra tutte le frode degna corona: fo qîta pieta non solo sca:ma mirabile:pche non solo de essere a guagliata:ma piu tosto pposta e predita da la natura. Per loquale dono sono amaestrati ei piatosi fanciulli rendere i piu ferma etade: e có qîto subtrare: e liberare ei paréti da morte. Adog mirabile sono le forze de la pieta:po chi no sololi seminei animi:ligli legiermete a lachrime: & a pass -fione li comuouono: ma spesso trapassa: penetra pliser

De Romana Giouenzella.

la sedia al lato ali pecti: & in obstinatione diamatina e posta la sedia al lato ali pecralii: cio e il cor pria con flexibile hua nita mollistica ogni durezza: e chome cerchatrice: & inqui sitrice de le oportunita sa & opa per modo chi le lachrime co linselici se miscolano: e che li disecti & extremetade almeno per disderio: e molte uolte machado e i remedii sop portano: e sottometonsi ai casi de la morte: liquali sano si gradi affecti: p che cie marauegliamo meno: se i nostri si glioli sacciano alchua piatosa cosa uerso e i padri e madre pero che magiurmente siamo tenuti uendere una uolta: quello: che laltra habbiamo receuuto: e per seruarlo con debita restitutione.

De Martia de Varone perpetua uergine: la que so clastra in pegniere & intagliare piu perfectaméte: che ni sun al tro di quo tempo chome nel testo appare.



Artia dua rone e per petua uet gine nuouaméte gia trouata a Roma: ma di gli Varoni: ne anchora de gle etade na ho lecto. Costei pre seruata uirginita pér so debba essere tato piu magnificha: e de tato piu egregia laude gto essendo dono de grocale de sere de como de como de sere de como de

De Martia de Varrone perpetua uergine na de se p sua spotanea uolonta: e no costrecta da supiore la seruo e coseruo piu itero. Pero che no fo coste i obligata p sacerdotio uestale;ne p uoto de diana;p ch 10 truouo molte uolte che sono constrecte o uero retenute. Ma có la sola integrita de la mente hano superato del tuto lo sti molo carnale: Al qual etiadio spesissime uolte se sono soto mesti li costatistimi e pstatistimi hoi illibata & imaculata de cotagioe de alchuna uirilita: seruo: e coseruo il suo uire gineo corpo insino a la morte: E ueraméte se perquesta si comedabile costatia debia esfere laudata. Anchora per le forze del suo sotile e mirabile ingiegno: e plartefitio des le sue pprie mano no dei essere meno comédata. Costei o uero che soto maestro imparasse :o uero da la mostran. te natura lhauesse a noi e in certo: ma qllo appar cere cer tissimo: che dispgiado li muliebri maestri: & accio che lo cio no astrigesse tutta se diede a lo studio de la pictura e scolpitura: e si artificiosamete depinse e scolpi in auorio & in altro: che supo & auazo Soppolee Dionysio samo. sissimi in quel mestiere nel suo tempo: d lagl cosa so argu meto notissimo depete da lei teute e guardate p piu prio. se che laltre:e ql che piu mirabilmete affermao: che no folo depile exceletissimaméte:ma ueraméte hebbe le ma no si pite e ueloce: che nullo hebbe mai tato: e uiddese lo go tepo segnali notabeli:intra qli una fo la sua effigie e figura:la qle ella ppria ritrasse: e si bñ e fi guardadosi ne lo spechio: ritene el colori si bene: el uso: la boccha: e li occhi & ognialtra pte di allo: si lhabito: le pieghe: & ognaltra co sa:che nullo la uide:che dubitasse ch susse gila medesima

De Martía de Varrone perpetua uergine & oltre questo; accio che uegnano ai soi singulari e nobe li costui col penello depingedo; ouero con lo scarpello in tagliando radissime uolte ritrasse e depinse se non sigure de semine; e de hoi non; conciosiacosa che detal costue si sosse cagione il suo publico rubore; e la sua psecta hone, sta: peroche antichamete el piu de le uolte li homei se de pingeao; o intagliauao nudi: ouero seminudi; onde pare do lei che; ouero sacesse li homei impersecti; ouero perse cti: parrerebbe; hauer dometichato la hoesta del pudore uergineo; laquale accio che no chadesse ne luno disecto; e ne lastro; arbitro susse giusta e piu sancta cosa starsene de luno; ouero de luo; e de lastro.

De Sulpitia moglie fo dFuluio flaccho Romana: la que fo plo Senato ellecta pla piu pudicha: hoesta: e casta dona de Roa: a fare uno certo sacrificio: choe plo testo appares



Vlpítia p lo tempo passato:

uenerandissima dos na per testimonio de le donne Roma s ne non conseguito minore gloria per la sua castita: che facesse Lucretia col costello occidendo si Costeiso fisiola de

De Sulpitia moglie fo de Fuluio Flaccho Romana Seruio patricolo: e de Fuluio Flaccho donna ambedui nobeli hoi:e p comadameto del senato ai.x.hoi secudo la costuma aticha pli libri de le Sibille fece decreto: & ordio ch fusse cosecrato el simulacro ne la cita :o uero statua:ac cio ch le uergie: e tutte laltre femie on solo se astenessono da la libidie: ma piu tosto se inclinassono a laudeuole pua dicitia:e comadato iuxta il comadameto dli.x.hoi:p liqli le comadaua & ordinaua:che la piu casta de le donne d Roma el douesse dedicar: ch alhora era i Roma:p trouar la piu casta pordiatione de le dce donne: surono de tutta la moltitudie pma ellecte ceto p le piu clarie p le piu pudi che:tra legle Sulpitia fo luna:poi de le dce donne forono scielte, x, le piu lucide p pudicitia: de legle Sulpitia fo luna de le.x.ne fo ellecta una :e Sulpitia fo glla: co somo co sentimeto de tutte: a la que fo honore in que tepo hauere colecrato e dedicato el simulacro de la ueticordia de la tes pesta de Venere: e ueraméte li-so bellezza p extimatione de tata moltitudine de done: e ere piu clara p testimoiaza che tutte laltre:pero che non solamete circuspecta per ri guardameto de gli occhi de tutti li exceleti e presenticho me uno certissimo celeste lume d pudicitia: map li suturi per ogni tempo debbail suo nome essere dilatato: etiam. dio per ueneratione quasi innumerabile gloria: ma io ue prego dica alchua: si ceto femine forono ellecte pudiche che a costei sola porea e cre piu che a laltre dicto de pudie citia:ilpche ella potesse a tutte laltre ecre antiposta:merita méte ella e i palese e i publico glli ouero glle: igli giudica. no & arbitrão no solamete auerse asteuto di cocubito de

De Sulpitia moglie fo de Fuluio Flacho Romana altri che del marito. Lequalcose si le uogliano conoscere e riguardare con piu sano occhio: non solamente la pur dicitia consiste nel astenersi deli abracciari de tuttili strani. Laqual cosa moltifano cotra el uolere: esforciate. Ma certamente se richiede ala donna :accio che integramete pudicha possa essere dicta: che innanzi a tutte laltre cose debbia rafrenare ei cupidi e uaghi occhii. Et che ella debi bia constregnere intra le fimbrie dei suoi uestimeti: e ch le parole non solo debbia pronuciare che sieno honeste. Ma poche: e per ordinato e ragioneuole tempo debbia fuggire locio: chome certissimo e picolissimo inimicho della pudicitia. A le comessatione del bere e del mangiare se debbia astenere: po che senza hauerne a Cerere la luxuria rafreda. Căti:balli:e feste dei lasciare adare e fuggir chome apunctati tra ferri e lancie de luxuria. De intende re con diligentia al gouerno: e conseruamento de le sue massaritie: & a ogni sobrieta: & hoesto risparagnio de la casa. De hauere le orecchie chiuse ad ogni fauola uana: o parlare men che honesto: dei lasciare stare li unquenti: eli odoriferi profumi: dei dispregiare li superchi orname. ti:e sottomerere con tutte le forze le cogitatione uane : có men che honesti appetiti: e pensare & insistere ale sacre meditatione:e oratione:e messe:uegiare: & exercitasi con pura diuotione. Et accio che non discorra per tutti e testimoii della integra pudicitia : debba amare solameti il suo marito con sommo amore: e glialtri de amore fraternale diligere: & ognaltro negligere: neli abracciari del marito non debba and are se non co uergogna a procreatioe dei



figlioli hauere: lequale cose: pero che non suorono troua tene laltre: choe in Sulpitia: so sola meriteuolmete a tut

te la lire antiposta.

De Armonía figliola de Zelone de Sicilia fratello de Yerone de Seragusa: laquale essendosi leuato il populo: occidendo tutti ei maschi e semine de quel parentado: la nutrice di lei mise ei suoi reali pania una altra serua: e fo morta in luo scambio: nol sofferse la dicta Armoia uolse insieme con la compagnia morire.



Rmoiagio uene Cecis liana fo fi gliola de Zelone fra. tello de Yerone Re de Seragusa: laquale aduegnia che fusse splédida p generatio ne reale:molto piu d gnia de ricordameto pla sua pieta. Costei uoglion o alchuni ch morisse uergie: & al-

chuni altri dicono: che so moglie de uno huomo chiama to Themisteo. Ma de le oppinioe d'costoro prédase gla piu piace:cociosiacosa che niete a lei: ep diuersita dle op pinione sottracto de gloria: pcerta e repetina subductioe dei Seragusani se leuo il pplo: occidedo tutti alli de la ca sa reale maschi e semine; & eendo gia morto lo adolesce. De Armonia figliola de Zelone.

te Re Yeroe: & Andronodoro: Themissio del Repare ti: & Indimata & Eradia d Yerone figliole: & Armonia fil gliola de Zelone: facedosi il tomulto de la moltitudie dli occiditori: so ordiato psagacita d la nutrice d la dea Armo nía e fuor o messi i pani realí a una uergie dl medesimo té po egradezza: e data i mano a li plegueti occiditori: la qle uergie certaméte i nulla cosa so aduersa: o cotra al pposi to de la nutrice. Si che uededo ella uenire la multitudine co la puta dli ferrime fuggime gridome spauerata reuelo a gili: che la occidiano la fua coditioe: ne ac cuso la latita te & lascosa Armonia: pluocho e cabio d la gle se uedea uenire adoccidere:ma tacita stette receuedo la morte:e ueraméte selice: & iselice so equalméte Armoia: selice pse de: & ifelice p la occisioe: e pditioe d la fedele: ma p tato ue gnédo Armóia da luocho occulto: oue era ascosa la pseue rate e ferma fede de la înocete fanciulla:e uegedo il uirgis neo langue splo pla piclita pietate:e spedo lachrime no puote sostenere senza pena che no remirasse lo inocente sangueine puoteine uolle in piu tépo plugare la uita con tata opa e fede da altrui reservata: stimado piu sancta co sa a morif co imatura morte giouene: & isieme co si fede le fanciulla: che aspettare li canuti copelli co linfedeli e cru deliceptad m. O pieta: o prime fede quella che era scapa. ta uéne in publico & in palese: e riuocado in te le sanguia te spade cofesso ssieme la fraude de la nutrice: e la fede d la morta copagnia: e la sua coditioe: & oltra cocesse il sano gue insieme d'a morta: in gropuote se sforzo cadere al la to al corpo d'la mortafaciulia: a la quello che la pieta. De Bussao uero Paulina Chanosina de Puglia del tépo se ha tolto: e dignissima cosa restituire có lettere Eueraméte a me e assaí dissicile a conoscere la chui suste magiore: o dela pria morta la fede: o la pieta dela sopra ui uente: quella magnisicha la uirtu della prima. Questa sa eterno nome a la seconda.

De Bussa o uero Paulina Chãosina de Puglia: laquale doppo la sconsita data per Anibalea Căne al populo de Roma: sugendo ben dieceRomãi seriti e nudi uerso Cao nosa; la ditta Bussa tutti li receuete: e feceli medicare: e ue stire tutti senza nisuno acto de Auaritia: e pquesto so claora; non mancho che Alexadro de cortesia

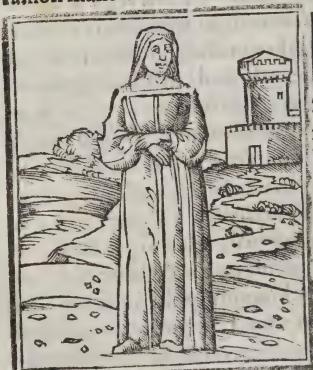

dl suo ligna dl suo ligna gio de Bu salchui la chiama no Paulina: fo femina Pugliese: e fo de nasci mento origine Cannosina: la que e esta fuste splédida p generoso sangue: el facre dere allo magnisicho unicho satto: solo: plátichita lasciato dopo

polei. Pero che facédo infestissimaméte guerra Anibale ai R óaniscó ferrose có scho Italia guastado tutta. Ecó cio susse cola chappso Cane se cobattesse plo di cto Anibale cotra tutta la sorza d Róase quella nó sola sus

De Bussa ouero Paulina canosina de Puglia se supata da lui:ma qui tutta la forza de italia ropta: che d quella gradissima scontta suggirono de nocte tépo pluo chi trauersi e fuora del camino una grandissima gete:dei glí eirca.x.ne ariuarono a canola cita:che a lora puaua la fede de la copagnia de Roma: liqli tuti stachi: sanguinati: feriti:disarmarti:nudi:e pcossi de diuersissime piaghe qui ue giungedo: la dea Bussa no inpaurita psi terribile sconfitta:ne dela grande potétia del uincitore: ne le sue pprie possessione li receuette: e si liconforto có dolce parole: aps so facto uenír li medici: có materna affectióe:e singulare diligentia fece curare tuti ei feritise li nudise difarmatiscon mărauegliosa liberalita; li fece dare larme; e uestimeti: e dei suoi propri beni le spese cotidiae sece atuttize così ras confortatise ordenatise reducti in speraza: uoledosi parti re:a tutti diede secondo la oportunita del uiuere di quello che richiedeua:senza ritrare la mão in alchuo acto: Certa mente gsto so mirabile acto de charita: d cortesia: e de ma gnificentia in una femia:e piu laudabile affai:che si da hõ fosse statofacto: pero che: si Alexadro acqstatore del mo do:intra gli altri suoi notabelissimi facti se legie: afferman do che no solo priosi gioelli: & argeto: e oro hebe in costu ma de donare largissimaméte: ma hebbe in costúa de dos nare gradissimi principatise li spledidi reami a li soi amici: E molte uolte sotoposto ei Re lo rédeua: ei Reai: legle co. se aduegnia che fussono de gradissima nobelitate magni ficétia:e degne:e ppetue:e splédide laude:non po sonno adeque a la magnificetia de Bussa: po ch Alexadro so ho: e Bussa so semina; a legle la tenacita e lauaritia no solo e sa

De Bussa ouero Paulina Canossina de Puglia miliare:ma inatae de ppria natura:e sono d piccolo aio. Alexandro fo gradíssimo Re: Bussa fo femía priuata: allo daua quoich uioléteméte:e p forza hauea plo : Costei: allo ch possideua p possessión hereditaria: colui di allo: ch forse servare no se potea. Bussa állo che sugaméte havea coseruato: e coseruare potea. Alexadro daua a coloro chi non suoi amici. Bussa daua a li ignoti e strani. Alexandro doaua : accrescedo se stesso e le sue cose. Bussa diminuen do e spoliadosi di allo pli pdci bisogni. Alexadro daua q do era ne le extreme natione. Bussa soto il suo pprio cielo standosi tra i soi. Alexadro il facea p guadagno de gloria e peere lodato. Bussa solo paiutare ei bisognosi. Che biso gnia dire molte cole:si noi cosideriamo bene la méte:il se xo:laglita deiaschuo:io no dubito soto egle e giusto:giu dice piu gloria acgsteria Bussa d la sua libalita :ch Alexa dro de la sua magnificetía: ma habbía chi uole de loro la piu chiara laude. Bussa uso deritaméte le sue substantie e riccheze:poche ella tenea parete dobediete:nó ha tracto dlí obscurissimi nascosi de la terra i publico locho:e pehe fia risoterato dinascoso ne la sepostura: lagle cosa si auari fanno semp qua a alle case: che si sepeliscono e serano e guardano: ellí el sotterão quasi unaltra uolta douesse ri nascere:ma ueraméte:pchi ladopasse in comue comodo e pficto prima:e po al uostro hoesto fulgore:e chomue uiuere de li amici: e si ne auaza: se ne d soueire a li pstrati & abatuti pingiuria de la fortua. A gli afatigati pira dl cie losa li oppili p pouerta idegnametesa li incarcerati p gli al truí peccati: a tutti li aflicti plasia pouerta debbiamo co li

De Bussa ouero Paulina Canosina de Puglia berale animo administrare sustragii :accio che buoni par yano:ma perche prositiamo o boni siamo:ma non accio che guadagniamo:ma acioche larghegiamo: e doniamo debbiamo essere dati si facti comodi:sempre usando il terperamento de la ragione. Per modo che quado souegnia mo ad altru:non procuriao a noi necessita o miseria. Per lequale poi sossimo constrecti non solamente de rapire per forza gli altrui beni:ma che non si possiamo guardare etiamdio con si giocchi.

De Sophonis ba Regia de Númidia: e figliola de Asdruballe: e moglie de Siphace Re: laquale pregata dal padre che Siphace suo marito su cotra ala sede data a Roani: & accostose coi Cartagiesi: e so da Scipio e roto: plo: e morto: e lei p no uéire a le mano ai Roani p comadameto del secodo marito arditamte e seza paura ple il ueneo: e mori



Ophoisba aduegnia: ch fusesplé dida Regina dei Nüi dize fata molto piu su luidaze relucente p la utorita de la assupta morte da sezso costei sigliola d'Asdruballe sigliolo de Gisgone in quello té po ma xi mo principe de gli Carthaginesi. Nel

De Sophonisba Regina de Numidia tempo che Anibale tribulaua italia: laquale eendo de flos rida etade;e de mirabile belleza:e de egregia forma:fo co giunto p matrimoio dal padre a Siphace potetissimo re de Númidia. Ne certo il padre il fece tanto pdesiderio de paretado: gto p che il sagace ho desideraua sotrare el do Siphace: cendo la guera tra li Romai: e li Cartagine si per opa:e lusinghe de la figliola da la pte dei Romani:con gli era cogiuto a alla dei Cartaginesi. Eno so inganato da la pcogitata malitia: po che hauendo Siphace gia celebrate le noze de la piaciuta giouine: dal padre fauoregiadola la sua alta belleza:e belli costumi:ei sausi parlari: Siphace so trato p modo da la sua dilectioe; che senza lei non arbitra ua alchua cololatioe potere hauere: e cosi essedo infiama to lo infelice Siphace de Sophonisba:e sentendo uolere passare col nauílio Scipiõe con li exerciti dei Romani de Sícilia in Aphricha: Sophóifba dal padr Aldruballe sep pe si lusingare il suo marito: che non solamete il trasse de abadonare ei Romai:coi quali erap fede legato:ma il traf se ad ecre principale capitano pli Cartaginesi cotra li Ro maní. Per la qual cosa hauedo cosi rota lasua fede: e la promessa facta el di inauzi a Scipioe: li intradisse e ueto il pas lagio ple terre:mail nobelissimo giouene Scipione:biasi mado e riphendendo la inigta del Barbaro Re: poi uene do ala bataglia co lui p operatione de Masinissa suo copa gnio:e de Lelio suo legaro: so scofito: plo:e legato có cate ne:e méato a Cyrta cita reale:doue era Sophoifba: Ilqle ueduto legato: dai ceptadini forono subito apte le porte d la citta e rédutase: e datase al Re masinissa: Il quale: p che

De Sophonisba Regina de Numidia

Lelío non uera giúto anchora intro detro: & essendo ue Nito darme reale: sescotro in Sphonisba: lagle lui ueduto e consapeuole del suo infortunio: & auisandosi lui: chõe era :essere Re:inginocchiatasi a piedi li disse cosi.Inclito Re a dio e piaciuto: & a la rua felicita: che tu in noi: iquali: pocho tempo e:erauamo Re:possisfare ogni cosa. Onde si egli e permesso a una pgionera supplicare con humile parole: pregare el uicitore: e signore de la sua uita e mor te:sia a me lícito prostrata: & inginochiata aitoi pied::po tere tochare la uincitrice tua dextra. lo te prego per la tua maesta: ne laquale: so era pocho tempo e. E per la genera ratione reale:e comune nome dei Numidi. E si tu sei assu pto in megliore gratia e fortuna; che Siphace non si pare ta da me:laquale laduersa fortua lha facto:che Numidia de tua ragione sia: & a te sottomessa; che ti piacira sare d me:quello che ai toi occhi pare:che sia piatoso:e bene:sal uo: e riseruato: che io non sia data al fastidioso arbitrio dei Romaní. E poi ageuol méte conoscere quello: che so loro aduersaria: e figliola de Asdruballe non dico moglie:de Siphace: possa e debbia temere. E si ogni altro modo in questo le toglisio te priego e scongiuro: che piu tosto io sia morta per le toe manische data in podesta dei Ro mani. Masinissa: ilquale era Numido: e chome tuti inclineuole a libidine: guardando prima la bellezza gentile de la orate bocha de Sophonisba: & hauendo lo infortunio giúto ne la suplicate donna uno certo extracto acto pie tolo:mosso: & atracto per humana pieta elibidine. E nonessendo ancho uenuto Lelío cosi armato: chome era: das

Níii

De Sophonisba Regina de Numidia toli la mão ricta: la leuo suso: & intrati nel tempio sela con giunse in sposaccelebrando le nozze:in mezo de li strepiti de li armati. Penso insieme hauere il modo trouato a satis fare al suo desiderio: & a lo scampo de la pregate. Da pois il seguente di uenne Lelio: per comandamento del quale Masinissa in adornamento reale; con tuta la predate con la noua moglie ando nel campo: doue furono tutti da Sci pione receuuti honoreuolmente:e comendati alussima. mente de la ben facta cosa:ma poi essendo Masinissa da Scipione amicheuolmente redarguito: e ripreso de le no ze facte de la pregioera del populo de Roma:entrato nel suo padiglione:e pensando ai facti de Sophonisba pian. se amarissimamente. Edopo molti sospiri e lacrime sece uenire uno fidele suo seruo: e subito li comando: che ste perasse il certo uen éo: e si il portasse a Sophoisba: e dices, se che volentiere li ervere be la fede spontanamente pro messa. Ma pero che li era leuato larbitrio da chi poteua: per tato ricorreua a la parte:che ella medesima hauea do mandatate quella fede li mando che poteua con grandis simo meroree dolore. Et aggiunse che se ricordasse del pa dre:e de la patria:e dei doi Re hauti in marito. E che si ui. ueua non uoleua uenire in mano dei Romani:usasse il beueragio:e prendesse quello partito:e cosiglio: che a lei pa resse piacesse. Lequale parole Sophonisba odite: disse al messagio con constantissimo uiso cosi.lo prendo il nuo, ptiale dono: poi che altra cosa dal nouo marito non po eé re dato a la moglie. Ma per mia parte li disch piu sacta co; so me sarebbe stato douere io morire non essere remarie 

De Sophonisba Regina de Numidia

tata ne la morte. Ne piu acremente le parole disse : che ella il beueragio prédesse. E non monstrado segno alchu no de paura subitamente il beuere ando ne la morte. No solo a una giouse Regia a lora cominciate a setir: & a gue stare la dolceza del usuere huano e stato realesserebe mi rabile sacto stato: e degnio de nota: si arditamete: e senza alchua paura adare i cotra: e correr a la certissima morte. De Theosena sigliola de heredicy Principo de Thesa, glia: laquale uegendosi perseguire per Felipo Re: prima uolle morire in liberta: che uenire a le mano de li nimicho Ecosi insieme abraciata col marito se gieto, nel mase,



ない

Heoléa d'Thelaglia femina de nobile origine: da lutra pla leuera atrocita lassio de seai suturi incluto testimonio: so costei figliola de Theodoricho uel herodicho principe d'Thelaglia: nel

tempo che Felippo figliolo de Demetrio imperaua a gl Macedoni: & hebbe una sorochia de medesimi parenti: i laquale hebbe nome leargho: de lequale due sorelle conciosia cosa: che prima per iniquita sosse stato per lo

Niiii

De Theosena figliola de heredicy de Tchsaglia. dco Filippo morto: el padre poi p spatio de tepo anchora perseuerado ne la sua mala dispositione: hauedo priuato le dicte due sorelle d'duo maritiquelli occidedo. Et a cias chuna rimaso uno figliolo: segui che se remarito learcho a uno chiamato Porido principede la loro gente: e parto ri delui molti figlioli. Ma theolana: aduegnia che fosse adi mandata da molti nobili huomini: seruo longamente ue duita: ma essendo morta archo sua Sorella: e lassando ella molti figlioli: & hauedo ella copassione ali nepoti : & acio che non uenisseno a le mai ad altra matregnia:e che non fusseno cosi diligéteméte nutricati; maritosse a dicto pori do:laçil cola non prohibeua a quel tépo alchúa leggie:e cominciolia nudrire con quello proprio amor:che si clla li hauesse partoriti. Si bene li nutri che mostro manifesto essa non essere remaritata a porído per nesuno altro suo commodo o píacere: lequal cose inquei termini stando ad uenercheil re Filippo huomo inquieto e crudele unaltra uolta se mise in cuore de mouere guerra a li romaniziqua li in quello tempo fioriuano de clarifima felicita. Et per tanto hauedo cauato: e rimosse de le terre marine de the saglia quasi tuti gli antichi habitanti:e quelli mandati per turme in peonia regione: laqual poi fo dicta E mathia. Et hauédo dato ad habitar ei castelli de le terre uote inguar dia ali Tratii:iquali secondo il suo dire ripataua fedeli:e piu apti a la futura bataglia. Et haucdo odito le biassimie: le maledictione: che gli errano madate per coloro che se partiuano: stimo che nisuna cosa glie sicura se non occi/ dere tutti coloro: che erano offesi per la morte dei loro pa

De Theosena figliola de heredicy de Thesaglia satisiquali hauedo comandato che sussono presi :e messi in bona guardia per fargli occidere: non tuti infieme: ma aparte a parte: per successióe de tépo so facto: che Theo sena seppe il comadaméto de lo scelerato Re. Ericorda. dosi de la morte del padre: e dei mariti:e de la sua sorella stio a lei douere essere adoandati i figlioli e nepotite stimo che si uen ssono ne le mani del Re:non so o douerebono ecre crudelmente tractati da lui; ma etiamdio da le guar. die essere sotomessi a li loro fastidii. E per tanto per sugi gire e campare cosi facta cosa: subito penso: e puse lanim mo suo in uno acerbo pensiero: e fierissimo facto: e disse al marito e padre dei nepoti:che piu tosto si adomanda. ti fussino li occiderebe tuti de sua mão propria: che soste nesse andasséo in forza de Felipo. Laqual cosa odédo Po rido: & examinando con seco lo sceleste facto che pote. terebe adueníre: e per píacere a la moglie: e per salute dei figlioli delibero de partirse. Ma hauendo gia fincto per certo tempo fare sacrificio a la statua de Enease quiui fin cto el di in solemne ceremonia: e mangiare insieme con la moglie : ei figlioli : uenendo la nocte ne la terza uigilia: quando ciaschuno dormia: occultamente mostrado uole re ritornare ne la patria:entro con tutta la sua brigata nel la preparata naue. Et hauendo disposto de andare non a Thesolonicha:ma a Chuber:li aduenne il contrario del suo auiso: peroche apena erano partiti dal lito de Enea: che il uento se leuo tuto al contrario: ilquale li retornaua onde sera partiti. Et hauendo tutta la nocte facto gra for za per andare douc haueuano imposto: quado uenne a

De Theosena figliola de heredicy de Thesaglia rischiarar di giorno: se ritrouarono pping ai liti. Onde le guardie uegiendo cio: stimaro se sugissero. Mandaro sus bito uno armato legnio a farli ritornare. E certamete Por i do conoscédo lo instate picolo pgo li marinarische uoga f sono esto solo: orado a li dei: che li pstasse scapo. Laque sa uegedo Theosena:non ignorado il picolo: de subito ste poil ueneno: e trasse fuora i coltelli: e prima li puse inazi al pprio figliolo:e poi ai nepoti:e disse: figlioli:la morte so la e glla: che cie poi pstare uendecta e salute: e gllo beue ragioe: e il coltello sono le uie: p lequale se po sugir la cru dele îra e supbia del Re. Aduq; giouei figlioli mei sueglia te in uoi ei nobeli e gñosi animi. E uoi: iquali sete magiori facte uirilméte: pndete il ferro: ouero beuete il ueneno: si ue dilecta fare più crudel morte: e a quella liberamete ris. correte: e sugite: poi che limpeto del tépestoso mar cie ue ta lo scampo de la uita. Erano gia plenti li inimicite la fie rissima semina auotata de la morte staua e confortaua: e costrignea ei dubitanti gioueni andare pla liberta per la morte. Per la que la alchuní paltra morte assumpti mezo uiui: achora e palpitati: p comadameto de Theolena era no gietati de la naue:ne lode del mare. Et haucdo la fortif sima e fierissima femina códucto in liberta per la morte quellische cossi affectuolamente hauea nutritisacio che nó paresse:ch se hauesse riseruato a quella seruitudine:la quale riservato hauea a gli altri:con aio egregio abraccio lo orante marito: e con lui insieme trabochandosi ne lon degiante mare: stimando piu sancta cosa assai morire libera:che uiuendo languire in sozza e bruta seruitudine.

De Veronicha Regina de Capadocia Ecosi lassado ai nemici la naue uota: tolse a Felippo il pia cer dl suo iniquo & pessimo desiderio. Così la illustre e fra chissima feina partori mouimeto degno deterna meoria De Veroicha Regina de Capodotia alias chiamata Lau dace figliola de Mitridate Re de ponto: e moglie de Aria cto Re: laquale con sorte animo uendico con le mani proprie la morte de doi soi siglioli chome disoto appare.



ponticha: ponticha: laquale fo poi chiamata Laudace: si p sulgore de splédido sangue: pea sorse hauere acq stato locho intra le semine clare de grâd sima suga no piu p feruido amor: chi hebe al figliolo: del que la madre el piu

de le volte se riscalda. Ma per merito del suo nobile ardi re: ch hebe i uédicare il figliolo. Lagi cosa: accioche nó pa ya sia rimasa ne la pena: debia essere scripto non có poch parole e lettere. Fo costei figliola de quello Mitridate Re de ponto: il quale so poccho in anzi: sece bataglia contra Aristonicho: che so po sotrato de repentina: e subita mor te. E so sorella de Mitridate: figliolo del gran Mitrim date: grandissimo inimicho dei Romani: p diuturna bata

De Veronicha Regina de Capadocia glia: e fo maritata ad Ariacto Re de Capadocia. Delagle Ariacto: poi che el fo morto da Gordio: per operatioe de Mitridate fratello de Verõicha rimasono duo figli. Eues raméte hauedo Nichomed re de Bitinia occupato Capo dotia:pero che:per la morte del Re:era quasi uacua: Mi tridate cupido del reame: fingendo: per amore dei nepoti uolere loro aquistare il reame: prese guerra cotra Nicho. mede. Ma hauendo prouato Mitridate: e conosciuto: che laudacia se era ramaritata a Nichomede:conuerten. do la fincta pieta in uerace: dischaciato che hebe Nicho mede:restitui il paterno regnio al piu grade figliolo de lei Ilquale pentédosi poi del ben facto: per fraude il fece morire. Et a laltro che hauea nome Ariactorinocho. E rigu ardando: si chome piace ad alcui: su anchora peropera de Mitridate facto morire: lequal cose si molestamente son sene la infelice genetrice: e madre orbata: e uedoa d doi figliolise constrecta per superchio dolore: domentichas to il sexo semineo: chome suriosa prese larme: e montata in un carro con ordinati e currenti cauallismai non fino fin che giuse in Cencho satelite stato: & executore de lo scelerato sacto. Il que su con grade ipeto e curso: e non potédolo giúgere có lasta il pcosse i mezo de un saxo: ch labate in terra morto: e passadoli poi adosso colcarro: e fra gellato tuto no se resteti de adare tra li armati: tra i ferri: ne hebe alchua paura del fratello:ifgle li era inimicho:in fin che peruenne doue era il corpo del morto figliolo:e cocesselli la misera le dolorose e materne lacrie: seceli lossi cio funerale. O bono idio:o impugnabile forze d natura

De Veronicha Regina de Capadocia e forteza de muito amore; che magiore caso: o piu mirabi le potessono hauer fato li exercitiziquali teneão tuta Asia e forse gia italia: uoi facesti: che una semina inusa de lar me senza nisuna paura gli penetro: e passo: sos sos del formi dabile Re: andãdo a occidere colui: alquale era prestato il dono: e la gratia del uincitore; ma non dimeno alchuni altri: che questo figliolo: e fanciulo fatigato per egritudime soluesse el debuo de la natura: e questo il quale diciamo so morto p fraude di Mitridate: cio e il primo e magiore dei doi susse questo doi sus estada del uincitore gallo greccho reale: laquale essendo pregionera de uno Centurione del populo de Roma: & essendo da lui contra sua uolonta uiolata: e stus

prata:con grade animo loccise:e porto la testa al marito.



honore dla fingulare claritade d la moglie de Orgiaconte gallo greccho pareua che cie podesse e e e e e podesse e e e tracto d lo ignorato nome: loquale la inuidía de lo incognito barbarescho y dioma p le nostre la ude fo ricopto itra le uala

De la mogliede Orgiaconte gallo greccho le mediteranee: e le speluche de Asia: e coliserrato il sotra se ale nostre latie laude. Mano uoglia idio: che osto infor tunio habbia potuto: o possa: che soto il tito lo del marito: îngto poterão: co le nostre leteruze no li se ipenda e dia el el meritato honor e splédor. Supato ch hebéo i Róani so to il ducha Scipiõe: & Asiaticho Anthiocho gradisimo re de Síría & Asia: Gneo Mallío Torquo cosolo: acqstato ch hebbe la puincia de Asia:accio che no in uano pesse:che hauesse coductili exerciti:ouero pnon uolere: chci suoi stesseno in ocio: purgato che hebe p suo arbitrio le relige de li inimici: adone la lte & ascose motagnie de Asia: uer soli Galli grechi eferrati popoli Barbari:po che hauea sa puto ploro: e er si dato a íuto e subsidio ad Antiocho cotra li Roani: e molte uolte haueano co loro caualchato: e turbato tuta Asia: si che in diuersi modi si tribulo. Et hauedo tutti abandonati e castellize reductosi ne le cauerne de le motagne co le done: e figlioli: & ogni loro sustătia porta bile. Equi defédédosico larme de la forteza del locho: no po poteão resistere a la cauallaria Roana: in fine se rendierono pgioni hoi e femine: la chui guardia de tutti fo data a uno céturione: il que hauédo ueduto la moglie del dicto Orgíacote reale:po che era giouene de belissima forma p sop cocupiscetia di lei:dometicata la Roana hoesta:uene a uolere ulare il suo cocubito: lagl cosa la hoestissima do. na al tuto negado: & a la forza pluí usata resistedo pogni modo:che a lei era possibile:soprastado la forza de lo ssor zante hebe da lei il suo desiderio: e co tato dispiacere: e di specto de la sforzata: che plei no se desideraua macho la

De la moglie de Orgiaconte Gallogrecho uendecta: che la liberatiõe: o la uita. Ma chome incontra cople co filentio il suo indegnatissimo aio in sino al debito tpo. Ma eendo ueuta la pactoita pecuia pricopar ei pgio ní: se racese e sfauillo la innouata ira. Liberata che fo se ti ro in disparte coi soise disse al Céturione che fesse pelare loro. A laqual cosa: estendo atreto el dicto Centurione co gli occhi e con lanimo: la donna disse ai soi in suo ydione ma e lingua incognita da li Romani: che occidessero il dicto Centurione. E cosi facto gli fece tagliare la testa; e quella prese e misse nel suo grembo. Et essendo peruenu ta nel conspecto del marito: e dicto quello che facto li era stato per forza: e la uédeta facta: gito il capo del Centurio, ne a pie del marito:quasi per restoramento e purgameto de lo suprato honore. Chi sera quello:che non dica:co steino solo esfere Romanasma de la schiera de Lucretia piu tosto che Barbara semia. Stando dinazia lei anchora la carcere :e la catena:e la uincitrice arme: e la scura:e la manara del giudice. Et a pena era in liberta: quando la indignatiõe del cotaminato & sforzato corpo sospise lhões sto pecto i si graforze; chle dispule: si pur bisogno folle: unaltra uolta incatéata: inpgioata:e morta eere seza pau ra. Elaniosa & iclita femia: puédicarse de lo scelerato fato a lei sidusse a li soi serui co sicuro e costatissimo comanda méto nel capo de lo isausto stuprator. In ch locho troue rai tu uno sí acro ho :piu aioso:o piu seuero impado a al piu p uigilate e solecita coseruatrice dla donescha hoesta Vedeua la iclita femia có mirabile cólideratióe: ch piu sa cta cola li serebbe andare ne la certa morte: che tornare

De la moglie de Orgiaconte gallo greccho reale. almarito co tato dishonor. Che no paltro mo: se no pma ximi ardiméti e discrimini potea testificare: che ne lo sfor zato e corropto corpo: era semp stata la itegra e in corro pta méte. Aduque cosserua e guarda la dornaméto d Îhonore femieo. Cosi sotracto le ricoura: cosi se réde testi moniaza del pudicho cor. Pero cosiderio e guardio qllo che ne loro nó hãno cura de la iclita pudicitia:che nó bas Na a testificar a la sincerita del cor cole lacrie: e co ramari chi:e grelle: dir habião receuto uiolétia:e ch sico state sfo tzate: li n pcedono a la uédeta co egregio fco qui possino De Tertia Emilia moglie del prio Aphricão: laglefo tato constante : sapedo che Scipioe usaua pamore co una sua serva: e mai non volle dire niente: ma poi che so morto el dco Scipione la fece libera e maritolla: accio che no peco casse co nissun altro ho: poi ch hauea hauto a fare col suo marito si nobile & alto ho: q sto e cotra la natura d le done



Ertía Emilia moglie del prio Aphri no:e si per claritade d lignagio d'li Emilii tra se spledida origine:e si fo lucentissima p lo paretado del serenissi mo huomo Scipione primo Aphricão. An chora molto piu de grandissima lugha p la sua propria opa ris

De Tertia Emilia moglie del primo Aphricano splendé e del fuluído splédore. Peroche Scipione: il quale quando fo giouine restitui la sposa uergine:e conseruata in ogni suo honore a Lutero principe: eendo nel fiore de la sua prima giouetudine: e la uergine sposa de mirabile belleza:no folo contuti ei thefori de la dote;a lui p cagioe de la sua recupatióe confischate: ma có accrescimento de quella del suo pprio thesoro. Facto poi de matura etade: non puote: e no seppe astenere se stesso: cotenerse da le scelebre cocupiscentie: si che elli in tato huo no incurreso se i dilectioe : e cocubito de una sua serua. E cociosiacola che sia difficilissimo inganare lo auedimeto del honesto amore: non puote psi secreto modo operarse: che no fus se consapeuole p spatio de tépo a Tertia sua dona. No e da dubitare: che a lei a sopportarlo non fusse molestissio mo e gradissimo dolore. Peroche se afferma:che nissuna cola e piu ingiuriosa:e piu intollerabile:e piu despectola puo esfere facta a la maritata dona; che qllo che dicono es sere suo pragione de matrimonio: sia plo marito cocedu to a semina strana. E per certo io ageuolissimaméte ilcre do. Pero che: ouero che aduegnia pfragilita feminea: oue ro facendo de le stessa opinione men che boasel suspecti simo animale femineo arbitra: e giudicha de psente ognis colarche e facta plo marito'in altra femina: sia in detrime to e machaméto dl debito amore. Ma quantuque li fosse o paresse dissicille:no dimeno:co patietia:e costantissimo pecto La inclita femina el soporto: có tanto filentio e mo do copto: che non solo: che altri el sentisse. Ma Scipione medessimo mai no se auide: o credete; che ella el sapesse.

De Tertia moglie del primo Aphricano Pero chello stimaua la discretissima moglie e ere cosatro po idecete: & icoueneuole se sapese in palese: che Scipio. ne:ilqle hauea sotoposto pinclita uirtu tanti nobeli Re:e stranie: esorte natioe: sosse sotoposto a la more de una ser ua. Ne parue a la sanctissima e persectissima semina: pes che fusse assai hauere celato & occultato questo viuente Scipione. Ma po anchora che fo morto: arimãer de la me moria delo inclito marito: si incelebre nota: si per alchur no modo fosse spirato ad alchuna parte: & anchora per le uare cagiõe: ch colci laquale hauea hauuto il cocubito de si celebre homo: no potesse essere dishonorata per nissuo caso: ouero lascivia: e defecto di lei usasse con alchuno al tro:poi meno che non honestamente. Per laqual cosa po tesse essere schernita la concupiscentia de lamplissimo:e nobelissimo homo. E prima con liberale animo la sece lis bera: e poi appresso la marito a uno suo liberto. O femina pressere eleuata in cielo con sane laude. Da luna parte pon patiente animo porto le ingiurie: da laltra ne la inferen dele serva con liberaleanimo persoluete li debiti del suo morto marito. Laqual cosa quante piu rade uolte e uedu. ta:tanto la debiamo giudicare piu splendente. Hauerebe unaltra con piatosi conuicini:e con parenti del marito do lutasi amarissimamente: e con lunghissima diceria: e con mirabile querele: e ramarichi: dicendo essi essere lassata in uilta:e dispregiata dalmarito: & in sua uita uedouata:e po sposta pla uilissima serva: e meretricola: e de uilissima sor te. Enon solo lhauerebe sfolgorita: e caciata subito uia: ma lharebe ueduta uieuperofamete:et harebe infestato:e De Tertia moglie del primo Aphricano tribulato il marito publicamente con lacrime: e. dishono re: e con lamenti. E non solo se curerebbe: o pnsarebe al suo honor: o uergognia: ma se igegnierebe per ogni mo uituperare il suo nome: e fama. Lequale cose tute per cottrario sece la persectissima: e discretissima Tertia. De Dimpetria Regina de Loudatia: e figliola del gra Mi

De Dimpetria Regina de Loudatia: e figliola del gra Mi tridate: laquale non tanto per la monstruosita de doppi denti stete: ma con sorte animo sempre seguito il padre doppo la superatione sactali dal gran Pompeo.



gíamo: che fo Regia de Laudatía: e figliola de gra Mitridate: laqua le si facta fo cómeda bile p quella fede: per laquale siamo tenuti de madre: piu assa la fece meorabile la parente natura de in audita: e certa opera.

Pero che si sede data a le scripture uechie: & e da dare Costei con doppio ordine de denti nacque: monstruo so spectaculo de si diede nel suo tempo a gli Asiatici tutti nel masticare; nel bere: non hebbe dase in usitata antita de dilecti niuno spedimeto: & obstaculo. Per tanto non



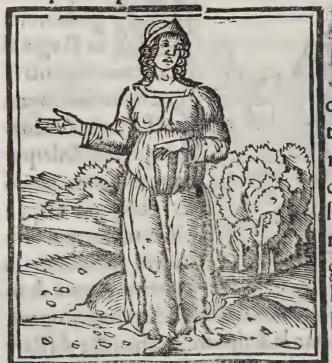

fo figliola d'Tito gra cho: ilquale nel suo tépo su huomo clavrissimo: e la sua mardre so cornelía siglio la del magior Scipio ne aphricão: e so mo glie de lo splendido homo Scipiõe Emiliano: llquale per la sua alta uirtu conserva

guito il sopranome del Auolo Aphricano: e so sorella de Tiberio Cayo Graccho: e palteza e costatia danio: no de generado dai suoi predecessori. Pero che a costei doppo li occisi fratelli ple loro seditioe: qstioe: e zuste: dicono: che De Sempronia gracha.

li aduene: che dal Tribuo del populo fo facta uenire in iu ditio dinaci da esso populo:nó senza suo grandissimo de spiaccere: o dispecto: e que plente la moltitudine: cendo li dicto:che basciasse Egrio di Ferino piceo:choe suo ne pote:e figliolo de Tiberio Gracho suo fratello:e che ella lo riceuesse chome huó de la famiglia Sépronia:non obstate:ch in allo locho fosse. Nelal etiadio li pricipi temea note da ogni pte dintorno fulic da la nó pitate non bene i formata moltitudine : co rumor infestata: e da la signoria e sublime autorita tribuita co trubuleta faccia sgridata :e minacciata i nulla cosa se mosse: o hebe paura. Ma có ser missimo uiso: e co constatissima mete resistete a tuti. E ricordadoss: che Tiberio suo fratello no hauea hauuto piu che tre figlioli: dei qliluo era giouene morto soldato insar degna. E laltro pocho inanzi la ruina del padre era morto a Roma. Elaltro anchora ne le fascie: co costatissimo pe Ato: & acro uolto non mossa: o spaurita da nissúa pte: lo ex traeo e temerario Egtio. Il que con fallace e false demostra tione se sforzaua de scurere la clarissima gnatioe dei Gra chi:facedosi de qila:cacio e ributo da se ustuposamete: ne p comadaméto de imperio: paura: o minacie pote eere in ductaa gllo:che tuti credeuão:che ella douesse fare di ra gióe. Laque co la colanimo sa méte facta expulse: & anullo la preruía del folle: & isano ho Egrio, E conosciuta la sua salsita e malitia pli Tribuni meglio isormatite meglio ex aminata la cola: fu laudata la pleueratia del gnroso aio de Sépronia. Serano forse alchuische diraosch p iurisditioe dei suo magiori Sepronia habia meritato: no p tanto per

O iii



De Claudia quita feina Roana: la que pli molti adorname ti: che sefacea: era deputata da le done Romae meno che pudicha. E choe nel testo appare fece certissimi home: e done de la sua sca pudicitia: e boa uita miracolosamente.

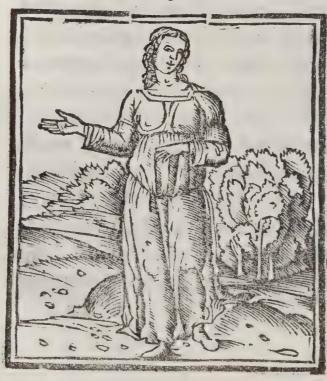

L Audía quinta fe mina Romana. Ma di che partetado nascesse: nó e manifesto. Costes ueramente princerata notabile audatía: partoría se una ppetua clarita. Peroche usado tropiorname ti e uarii: tenedosi tropo piu licta: e trop

De Claudía quinta femina Romana po piu splédida e uagha fo reputata: e téuta da le donne Romaeino solo macho che honestaima meno che pudi cha e casta. Eéndo cosolí marco Cornelio: e publio Semproio nel xy.anno de la secuda guerra aphricana: e che Depemote la madre de le dee ariuo a Roma ne la foce dl teuere:a laqle receuere:e trare de la naue iuxta la respo sta de lo oraculo: de luíuerso senato Cato che nausa opti mo huo de la citta:che Roa tuta co tute le done andasse infino a gllo loco:oue fe approping la naue:che uolédo ei marinari acostarse a terra: se acostano a la uscita del fiue Larcicó laçle se tiraua la imagie. E cóciosia cola: che tira dola la moltitudie dei gioueni no possesse ere mossa: Cla udia miscolatase co la tre done cosapeuole de la sua uirtu palesamete metedosi inginochioi fece oratioe: e pgo la da che se lagiudicasse cere casta seguitasse il suo cingolo. Le uadosi suso dopo la oratioe sca de prite: e co gra fidanza: spando e ere qua cosa factura: la que hauea suplicato: com a do: che la naue fusse legata col cingolo: e che tutti i giouai che tirauao fusiono reossi: non so pria sco: che tirado Clau dia ageuolissimaméte tiro la naue del passo in quella pte: che uoleua. Si mirabile successo ne seguito: che lopinioe de tuti cotraria se riuolse in gradissima laude de lei. E così quella che era andata al lito:maculata de turpissima nota de: lasciuia ritorno con notabilissimo splendore de pu/ dicitia. Ma ueramente si per lo uoto e desiderio seguito de Claudia quello: che adomado non uoglia idio: che po io stimi essere de sana méte: quantumque sia innocente la plona hauer ardir de fare simile cose. Pero che il uoler alchuno fare: cíoche se dimostra senza colpa: cose fuora

De Claudia quinta femina Romana de natura: e piu tosto tetare idio; chi purgare la macula al obiecto peccato. Aptiese a noi opare fracamete: al uiuere sancto. E si siamo extimati mancho che boni: e no senza nostro bene il sostiene. Idio ueramete uole: chi se fermi la nostra patietia: e che se le leui da noi la elatio e suphia: e cossi exercitia o le uirtu: e che noi cie alegriamo co noi mede simi: quo esso idio cognosci: gli altri e e re indegni assai: e noi molto anzi moltissimo: si idio solo cie testimoio al nro bene opare: e be uiuere. E p tato: si meno che bene i magi nano: egiudicha o gli hoi de noi: quo pur bene faciamo: non dobiamo cruciarne: ma douiamo insistere co tute le nostre forze: accioche quelli sieno piu tosto male opinio si nati: che noi male operati.

De Fisicratea Regina de pôto:e moglie del gra Mitridate:laquale sempre el seguito con larme indosso. E confor tandolo sempre in forma: che quido so sconsito da Gneo Popeo: sep li pareua e e re nel mrimoiale lecto p lo suo dir



tuque noi no lapião la sua origie: n dime no e a noi maisesto: che so moglie dl gra Mitridate: e regina d poto: e so d'expectabile: ebelissima foma e d'este chissimo: & i chito amore del mari to: plogle debía e cre si comedata: che me

De Fhisicratea Regina de ponto riti ppetuo sulgore al suo noe. E ueraméte opando site af fatigadosi Mitridate co solecitudie: malitie: e uari modi:d sturme: de bataglie cotra li roani: aduegnia che secodo la costua barbaricha hauesse piu mogliere cocubine. No di meno Fisicratea era la lua uera e piu principale: e qsta ac cesa de hoest simo & eleuatissimo amore: ouero che Mi tridate pamplissime regiõe:ouero che batagliasse p mar o p terra: semp li fo cogiunta co fidelilsima: & insepabile copagnia. Pero che no parédo a lei chel suo amanussimo marito douesse séza lei hauere da nissua altra psona bene fedeli seruigii. Pero che il piu de le uolte ei seruigii dei ser ui sono sforzati: & no bene fedeli: accio che potesse il suo dilectissimo signor e marito administrare le cose oportu ne. No obstate ch seguirlo ne le sue caualcate pesse fusse cosa de fedelissima: se delibo no diméo seguitarlo: doue elli andasse. Ecociosia cosa che paresse cosa incogrua: e no bene decete: che al lato al belicoso Re:andasse una se mina simile in habito de homo. E principalmente quella cola; diche le femine assai se glorificano: cioe li capelli do. rati e belli si leuo: e la singulare: uaga belleza del uiso suo delicato: non solo se tolse: e sostenne coprire con lelmo. Ma quella non curo de coprire con lisci. Ma con sudori con poluere:e con rugine darme:e li uestimenti de larme purpuree: lo eburneo: e delicato pecto coprire con la cos cta del ferro: e calzare i gambaroli: e cosciali: e spogliar. si gli anelize gioglielize le cintore: & ogni femineo orname to: & in cambio di quelli portar laste serrate: li archi: le sae te: ei torcchast: caualcar: & ogni altro mestieri armifero

De Fisicratea Regina de ponto fare per modo:e si aitantemente:che de dilecta dona gio uene reale era sco uno sorte caualiere e duro. E si qsto pa resse cosa paruula: o legieri: consideri: lei essere usata ne le cose delicatissime e reale:ne le adorne caere:e lecti richis : simi: e forse no mai eere usato d'uscire dei giardini:e pala gii reali:appando de nouo a sedere in sui currenti caualli Est chome dotata de animo ui rile: caricha darme: e non mai lassasseguendo il marito:e senza alchua paura anda re tra le speluche de le fortisime: & spauentate siere: spe so passare tuta la nocte senza puncto dormire: sempre a compagnado il marito. A lultimo hauendo passato per in finite fatiche: e graue: non solo a una semina giouine Re gina:ma ad ogni robusto:indurato:e forte caualiere :Su. perato uinto e sconfito Mitridate da Gneo Pompeo: sug gendo con pochí plisola de Arméia: e per le Libre de Po to:e per diuerse:aspre:e forte natione:e regione:essendoli sempre a lato de giorno: e de nocte: confortandolo a me, gliore speranza: hora con sausse maturi parlari: hora co. acti dolci e piacenia liquali el setiua inclineuole: per si bel modo il consolaua: che mai no era si turbato: ne si affana to per dolore: o fatiga: ne in si a speri: o dispiaceuoli luochi che elli no se confortasse: non li paresse essere ne la sua ciambra e lecto matrimoniale. O pecto de merita & in tegra dolcezza sacrario: o fausta uirtu damicitia: de qual sancte cose roborasti el femineo animo senza fallo. Mai moglie fo:che portasse simile cose:non mai si graue:si uo lentieri:per lichui meritisi lantichita poueramente se riuolse: & affaticho in sua perpetualaude con ragione se

De Fisicratea Regina de ponto

pocho admirare la posterita. Ma certo de tante satiche: de tanta:e si intera & inclita fede: la perfecta moglie non riceuette dal marito ben degnio merito. Peroche essen. do Mitridate uechio: & hauedo arditamente occiso il fier gliolo hauuto con lei se constrecto per forza dei Romani restregners non solo nel suo reame; ma ne la propria for teza:e palagio reale:aduegnia che con li inimici se sforza se: & imaginasse fare grandissime cose:e con grande spe se ambasciate : e legatione : e cerchasse: e tentasse diuerse e stranissime ragione uerso i romani: per tanto non rimas se :che elli non fusse abandonato: & inimicato dal suo:allui rebellato figliolo Sciphace: pla sua inhuana e grandis sima crudelita:comiciata a usare:e usata uerso i figlioli & amici:laqual cosa conoscendo Mitridate: hauendo troua to il figliolo miserabile contra lui : disperato dogni remediote giudicando essere peruenuto a la sua ultima ruina de tute le sue cose: la dicta Fisicratea : laquale li haueua fa Eti seruitii tanti buonize tante fatighe soferti per lui insiere me con le figliole: e concubine: per ueneno fece morire: accio che non rimanesse e uiuesse appreso lui. Euerame te la ingrata opera de Mitridate uerso phisicratea no pote mouere la meritata gloria. Pero: che il mortal corpo fo subleuato per immatura morte col ueneno al suo nome con monimento de uenerande li ttere uiue: e uiuera con celebre sama insino a noi: & in perpetuo: ne ce potra el sere da la lungha posterita fraudato: o inganato. De Sépronia Romana: la que fo dotata de somma belleza

De Sempronia Romana

e piaceuolezate sepe dire e sare tute fille cose : chi possono essere la udate i uno corpo humão: saluo che so corropta tropo in luxuriate ritrouose a la coiuratione de Catilina.



Emproia
R oana:
che fusse
altra feina d celeber
rimo ingegno che
la dicta de sopra no
ricordiamo hauere
lecto spesissime uol
te:mail piude eere
inclinata a dishone
sta & a uitiosissime
cose:costeip testio
nio de si nostri ma

giori so splendida porigine: e p lignagio: per formosita: e belleza de corpo: e so assai sortunata de marito: e de siglio li: il nome dei quali lasseron: so coste i de soule: psto: e pro ptissimo igegnio: che intedea de splte: & exercitaua & operaua etia intededo qualuq; cosa: alchuna uolta uedu to hauesse ad alchuno dire: o fare. Onde no solo haueua appresso littere latine: ma le greche perspichacemete co ponea li uersi: che moueua admiratio e qsuq; si odisse: o le gisse: & oltra cio so di tata actitudie: e piaceuoleza in ogni cosa: che uosedo pote singer modestia: e tempantia: riso: e giochi exercitare: morbideza & aspza: so etiadio de ligia dri e delecteuoli costui; nel parlare: & in quenche genera

De Sempronia Romana

none de parole le porgeasexprimcase proferia fi uaghese dolce a gli ascoltantize si piene de dilectosi costumi : che era cosa mirabile. Anchora seppe si sotilmente sonare: ca tare: e ballare: & ogni cola fare. Lequal cole sonno dote tute da essere comendate in femina molto. Ma co queste cose so ripiena de pessimi uitii:liquali si audace uso:che sa rebono stati sfaciati a qualunco scelerato homo:accende dosi spesso in tanta luxuria: e focho: che piu spesso rechie deua gli hominische gli homini leisno piacia a diosche io pero extime colei esserne radice: ouero ne incolpi la natu ra. De laquale non obstante: che le forze sião grade : circa e principii de le cose :che sono si islexibile:che per pocha faticha le conduce in quello locho che uuole: ilquale een do nato:e cosi neglecto & abandonato sempre ritorna in pegio. Pero che p la tropolicetia e baldanza concessa da li magiori:e data a le giouine: ecundo che io arbitro & esti mo: spesse uolte sonno guasti & corroptili in gegni de le uergine: lequale: si chome spesso si fa: essendoli data licentia declinando in lasciuia apocho apocho lascia el ritorno femineo: & infiringel laudacia eresciuta: e mole tiplicata da una certa stolta opinioe:per laquale afferma: che quello li sta beneze che li se couiene: lie licito fare cio che li piace. Poi che una uolta e trascorsa: posta giu la uet gogna:in uano se fatiga:chi li uole ritrare o corregere:per si facta cosa nó solo se lasciano le seine tirare a la libidine de gli hoi. Ma li prouocano e tirano loro a quella. Apple so questa Sempronia cosi scorsa so cupidissima doro: e d a q starlo desiderosa: con ogni dishoestissimo acto: e mo

De Sempronia Romana. do:e cosi nulla mesura hauea in lo spedere:e cosi oltra mi sura era cupida e pdiga:pessimo uitio: e male: e ne la fe mina el desiderio d loro: et maifesto testimo io dl corropto e uitiato pecto. Molto piu e la detestabile pdigalita : la quale: choe entra ne la cotraria a se mete feminea : a la que da la natura e ifusa la tenacita: e lauaritia: nulla speranza se puo mai hauere dilei de hoesta:o d substatie. Pero ch no prima sono acqstate:che col pduto honore sono indu cte in miseria. Apertiele a la semina el resparagnio: el guardare:el coseruare la ordinata casa:e que che e acstato: e datoli in guardia dal marito co fede: elquale ordiato e mo deram resparagnio: quanto la cupidigia & auaritia de los ro: la inordiata féina lequaméto de essere detestato e bia simato: de essere lodato: e commendato. Pero chel giu-Roe moderato risparagnio: e uero e nobile adiutrice : e accressimento de riccheza:salute: e saluamento de la casa:testimonio de intera mente: riposo e solazo de le sati gheie uero fondamento de splendido sineima accio che in uno solo facto concludiamo tutte ei uiti de Sempro» nia fremendo & ardendo la mente del pericolosissimo:e seditiosissimo homo Lutio Silla Catilina:cercando:e con sigliandosi con iniqui consiglite gran numero de congiu. rati con perpetua dissolatione de la Romana repu, con magiore forze la corroptissima femina: per piu ampla le titia acquistare ne le sue libidine e lasciuie appetendo:e de siderado quella cosa:che sarebbe stata horrida: & abomí neuole a li mortalissimi huomini se agiunse ai congiurati onde la sua casa sempre era aperta a quelli pessimi conses

De Sempronia Romana.

glisma discoperti che suorono li congiurati per opera e senno de Cicerone: essendo gia Catilina reductosi a freso- lisio giudico che ella so morta. Per laqual cosa aduegnia che lodar possiamo lingiegnio e inquello laudarla: che ne cessario: & daniamo el dishonesto e uituperoso exercitio: pero che la uesta de shonesta guasta per piu lassiuie secie: che in suo dishonore sosse cognosciuta: o ue ella con seruata con modestia e temperazia potea essere gloriosa. De le moglie dei Cimbri: lequale uedendo rotti e presi e loro mariti: domand ato de possere intrare in Roma ne si monasterii de le uirgine: e non possero obtener: per laquale cosa la nocte seguente tutte amazorono i loro sigliosi: e si se appiccharono: e chi se occise in diuersi mo

di de morte.



V perati lí Cibri e uitipalpe

ra battaglia da Ganyo Mario: fuorono gradissimo nume ro de semine: da este re laudate per sacro e constante proponimento de pudincitia. Et anto so ma gior il numero: tato con magiore honore debbono essere

De le moglie dei Cimbri sublimate. Pero che legiamo poche esserne uenute in ob seruantia de castitade: e le molte non mai: o rarissime uolte. Fiorendo adonquo accrescendo la Romãa republica. Li thodeschi: cimbri: e altre barbare natioe: da Artheo co giurarono contrail nome Romano. E conuenendos: & accordandosiinsieme. E prima: accioche nullo discordas se:o hauesse pensieri partirse da lordine preso ordinaro: e presono: che ciaschuno coducesse secho moglie e figlio li. & ogni sua substantia portabile. E cosi: e cimbri codus sono: e surono quantita grandissima: iquali con animo de subiugare tutta italia: se partirono in tre parte. A lequale gente i Romani mandarono incontra Gayo Mario co solo: & in quello teníano grandissima speranza. Ilquale in pria sconfisse ei Duchi dei thodeschi: Appresso Cayo ando contra e Cimbri: chomeli thodeschi in su laqua de sexa:cossi quelli nel campo. Claudio li sparse e rupe per dopia bataglia: e fece di lor o marauegliosa occisione. La qual cosa le moglie:e tutte laltre loro femine:lequale erano poste in disparte con li carri : dei quali haueuano gran. dissima copia:restringédosi insieme se sforzarono: e ordi narono: e psono solle cosiglio: aduegnia che no se diffeso. no. Ma facto che hebeno ogni loro forzo: e uenendo i ca ualieri mariai cotra loro. E conoscedo elle : che no potéao lungaméte resistere: eche inuano se sforzauano a difesa: domandarono concordía al uincitore: e mandarono e pa cti:iquali: per che saueano sermo nel animo :che se pren dessono i loro mariti: e tute loro substantie: e richezze pha taglia, Almeno coserur ela loro liberta; e pudicitia p qualu

De le moglie dei Cimbri

em mo possibile aloro sosse: tute dacordo aduno aio:ado madarono: che fusseno congiunte con le uergine ne la cis ta de Roma. Laqual cosa: aduegnia che paresse cosa hoe stissima: e testimonio de mente sinceramon possendo obtenere: ne impetrar; che se dice; che i Romani resposono che non ai uinti:ma ai uicenti le appartenea ordinare e sa re e pactide la pace & accordo: successe in obstinata per seuerantia del suo uoto: & se trasportarono in crudelissi. mo: e marauegliosissimo sco: de libertade: de saluare la lo ro liberta e castitade per qualuque modo sosse a loro posibile. Et occisi i loro piccholi figlioli percotendoli in terra e deceruellandoli:con corde: brilie: e capestri: de diuer. se maniere de morte tutte se occisono. Serebbono altri uegendo ropta la forza de gli homeni:andate incontra ai uincitori scapigliate: e piangedo: cridando: e domandado con humilissimi prieghi misericordia: & quello anchora che e pegio: molte con lusinghe: & abraciamenti: e con ogni altro acto impudicho domadato:e cerchato il falua mento de le sue massaritie: non solo de la uita: o del torna re al padre:non hauendo alchuni pensieria la honestafe minea:o uero lassiatese prendere e menare:chome pecore:ma le Cimbre se servarono in megliore fortuna con constante pecto & animo. Enon soportarono: ne consen tirono uolere maculare per paura de morte la gloria de la maesta de la sua gente. Ma quando sugirono col lacio: de lhonesta le turpe servitu: dimostrarono li loro maritiesse re superati e uinti:non per forza:ma per peccato de la for tuna: & dispregiati alquati ani: che poterebono essere su

De le mogle dei Cimbri
perati e uinti:no p forza:ma per peccato de la fortuna: &
dispregiati alquati ani:che poterebono essere soprauiuu
te: aquistarono a la loro castimonia usta loghissima. On
de marauigliasse:che una si grande multitudine:ne pcon
uentione:ne per cossiglio publico:ne lo spatio de una sola
nocte:non altramente:che si a tute susse stato uno medesimo spirito e animo:puenire i una stessa sinia de morte.
De Giulia sigliola de Gayo Cesare: e moglie del gran Po
peo:laquale amo tanto psectamete il suomarito:uedendo
il suo uestimento sanguinato:credendo che sosse morto:
dal gradolore subito lasso li spiriti: e passo de questa uita.

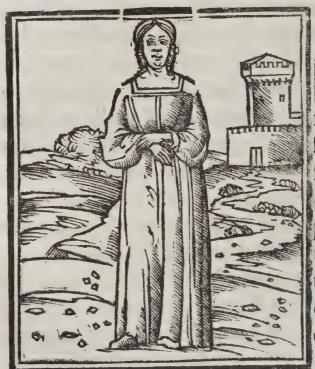

Iulia: che p genera in tióe: e name forse fo la piu clara femina de tuttol mon do. Fo molto ancho, piu clara p lo sanctissi mo suo amore: e repétio: e subito sco. Pero che de Giulio Cesare e de Cornelía figliola d Cynea quatro uolte

facto cosolo progenita unicha figliola. Îl que Giulio da Enea inclito ducha de Troiai: per molti Re: & altri mezi: heb be origine ima da la maternal parte hebe origie da Anco

De Giulia figliola de Gayo Cesare per li passati tempi Q uinto Re dei Romani: & ho sopra gli altri notabile:per gloria de bataglie : de triuphi:e de di Ctatura: so maritata al gran Pompeo: in quello tempo cla rissimo homo Romano. Ilquale uincendoi Rein deponerlize farli de nuouo: & in sottomettere le stranie natio ne:e liberare il mare da Corfari:obtenedo il fauore sopra gli altri del populo de Roma: & acquistando e tributi da li Re de tutto il mondo:non solo affatigho la terra: ma il cielo:elquale Pompeo la illustre femina:quantunque gio uineta fusse : o de sexo de prouecta etate; si arditamente lamo: che naquisto la morte. Pero che quando Pompeo ne la compagnia de le uictime: placrificar lostia: cioe la nouale: la qle tenea per la riceuuta ferita: dubitadosi for te lui: tutto bagnando de sangue el dicto Pompeo: spogliandosi le sanguinente uestimente per uno samiglio le mando a casa: e che gli portasse altri uestimenti. Aduene che la prima persona: che il famiglio scontro so Giulia: la quale essendo gravida.e le sanguinose ueste del marito uegendo: senza domandare la cagióe: immaginando: lui esser ferito: e morto: per subito coceputo dolore: caden. do in sul lato sinistro: chiudendo gli occhi: serando le pur gna mori:e certo non solo per incommodo e disagio del maríto te de gli citadini de Roma in grandissimo danno de tutto il mondo

De Portia figliolade Cato Vticenle: e moglie de Titto Bruto: ilquale doppo la morte de Cesare: per Octaviano e Marcho Antonio su poi morto Bruto suo marito: es sacon gli carboni accesi metedose in bocha mori.

Pii

DePortia figliola de Cato Vticense

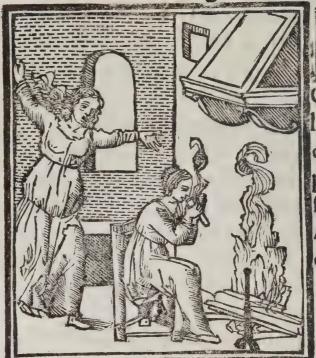

Ortía figliola di quelo la Marcho Cato: ilquale doppo le condute reliquie de li exerciti de Pómpeio: o per larden te solitudine de libia in Aphrica impatiente de la uictoria de Cempeio: o coise in Vticha. Eueramente la nsigne semina: nó

fo ueduta in alchua cosa degnare de la forteza: e perseue rantia del padre. Costei posponedo tute le clarissime ope re de la sua uirtu: essendo in uita del padre maritata a De tio Bruto: si interamete: e castamete lamo: che ognaltra sua cura era minore che de lui. Neli pucti: ne li casi opor tuni: le siae de lhoestissimo e sortissimo amor celare: o spi gnere puote nel sorte e castissimo pecto. Legle: per che se eleuano in perpetualaude: ad ampliare la sua claritade piu oltra si offeriscono. Era gia il pestifero tumulto de le bataglie civile: in ogni parte di caualieri: & amici de Pom peo: oppressati da Cesare: quado in quel dictatore perpetuo affectante il reame: secondo che so ueduto chiarame te: la piu sana parte del suo senato congiuro: tra quali so questo Bruto. Il quale consapeuole: e certo de la integrita de la moglie: hauedoli aperto il secreto de lordinato sa

De Portia figliola de Cato Vticense cto: la nocte de la quale el di sequente Cesare douea esse re morto: ussendo Bruto de la camera. Portía preso il Ra soyo:quasi chome per tondirse lunghiese singendo per caso li fosse occurso: e caduto se feri de sua propria uolo. ta, Elancille: che erano presso: uegendo il sangue presta. mente riuocaro Bruto. E essendo rípresa da Bruto de ha uere uoluto fare lossitio del barbier: Portia nulla rispuose in presentia de lancille:maptite:e sola rimasta con Bruto li disse sioccha: e simplice cosa e quella che tu pensi. Pero che quello: che io ho facto e solo per prouare con quale mano me stessa occidere potesse col coltello: esosferire morte: se le pricipiate cose procedessero a te men che bene. O aore de inexhausto uigore: & homo felice per si sa cta compagnia de donna. Poi che so morto Cesare camparono dal primo furore: ma non senza pena:pero che respondendo tutte le cose per contrario de lausso: & extimatione loro: fo subito per lo senato non culpabile: per lo populo d Roma perseguiti li occiditori: chome parrici di.In fine tutifecino male fine.Ma Bruto e Cassio andati in oriente:e radunata gran copia de gente contra Octauiano e Antonio heredi de Cesare: igli li perseguitauano con grandissimi exerciti; apo Filippo suorono sconsitize dispersi quelli de Bruto: e Cassio: e il dicto Bruto morto. Laqual cosa saputa Portia: stimando non mas piu posse. re hauere cosa lieta: subito uenne ne lanticho, preposito:e non hauendo presto il modo:secondo lappetito de la uolontaria mente: ricorle a gli accesi carboni: iquali presi: e

De Curia moglie de quinto Lucretio con la forza de le proprie mani: sospignédolisi in gola . Iq li ardédoli dentro linteriora mori. E cosi fini gli ultimi di. E non dubito : che quato piu noua & inusitata generatio ne de morte li diedono i carboni: tanto piu morendo li sercino clarita: e sulgore si sacte diligétie damo r congiugale a la que la forteza di padre ne le soi pprie maesetia la ferita non puote tore uía nisuna cosa de la meritata laude De Curia moglie de Q uinto Lucrecio: laquale trouandos el dicto Lucretio suo marito in una certa cogiuratio ne contra il populo Roma essa il retenne in casa oltra il credere de ogni persona: con sagacissimi modi: chome disoto appareapertamente.



Vria fo fe mina Romana; e si dareo fede al nome; fu del lignagio de Curionize sia lhope fo de mira constantia: e de integrissima fede: e splendido or nameto d'antichita Pero che in gllatur bine: e mescolamento de cose: plaquale

promadameto dei tre hoi furon poste le noue tauole de li peripti. Quinto Lucretio co piu altri trouato pseripe

De Curia moglie de Quinto Lucretio

to:e lasciando tutti gli altri con celere e subita suga a prol pria patria abadonando: & apenna trouando locho sicu ro intra le tane de le fiere: e solitudie de motagne : e de sel ve:ouero appssoli aduersarii:o inimici de noe Romão: Solo esso Lucretio seguitado il consiglio de Curia sua do natintra le pre de la doesticha casa se ascose itrepidote sé za paura. É có tata industria: e có tata sagacita: có tato aui so: & integrita de fede: che certo sola una ancilla; che il ia. pea:niúo altro d la ppria casa lo i magino:o peso mai: qu te uolte polssão credere; che alta femia andasse in palele co uestimen e tristina: e co fallatia pica de la crime; e scapi gliata: editordinata: qui i hito e forma d plona fori de le stella có sospirisco dolorosise piatosi acti discoredo le vie e le piaze. E uenedo con tremolante: e diropta uoce: ne la uista de la géte honorare li deise domandando li rescontrantiamici: si il suo Lucretio hauesse ueduto: e si sapeao si uiueua: o in qual paese potesse essere sugito. Con che copagni:con che spanza: & oltragio:diceua con somma opa deliderare esferestata sua cópagnia ne la suga. Ecos si fece moluss me cose: lequale usano de fare le infelice: così anchora dobbiamo pensare con quanti acti :e modi fermale lancilla consapeuole: e gli facesse lanimo de picta Da laltra parte con che consolatione dobbiamo stimare confortasse la speraza del trepidale e tepido marito: ilre traesse de tristitia a letitia: e doue gli altri affatigadossi per la medesima pestilentia: tra gli asperi luochi: tra grandis simi sospectite caldo te fredo: & in mare: & in terra: & in Pítií

De Horthensia figliola de Quinto Horthésio tra gli odit dei nimici: & intra le barbare natiõe : & alchu na uoltra intra le mani dei persecutori miseramente pere grinando solo lucretio nel grembo de la pretiosissima: e sausissima moglie so riservato sicuro: per laquale sanctissi ma opera Curia acquisto a se merita: & eterna claritade. De Horthésia figliola de Quito Horthésio: so si psecta oratrice: seguitando le uestigie de suo padre: che pla sua facundia piglio uno caricho in desensione de le donne de Roma: & obtenne dinanzi al offitio de Roma.



figliola de lo egregio oratore quinto horo thésio de laude de paío: deba essere ele uata & exaltata: po che:non solo con ui uace pecto: la facun dia del padre: ma eto dio obseruo quello uigore de pronuntia re: ilquale richiese ilo

bisognio: elquale spessissime uolte e uso machare: e man cho ne li doctissimi homini. Costei nel tempo dei tre huo mini: quando la moltitudine de le done in bisognio & ne cessita de la republica so grauata quasi pintollerabile per

De Horthensia figliola de Quinto Horthésio fo de pagare pecunía. E non se trouando alchuno homo che hauesse ardimento prestare accio aiutorio: solo hore thésia hebbe ardimento de difendere denanzi a li tre ho. mini con constantissimo animo la cosa de le donne. Prese a seguire e segui con inusitata facundía de maxima ad miratione de gli audienti: che credetono: che Horthesia hauesse mutato il sexo: e fosse resuscitato. E certo non in felicemente so assumpta si egregia opera da Horthésia: pero che:si chome nulla parte hauea mancho per dife. cto alchuno de fracta oratione: ouero per laudabile de monstratione de sua ragione: cosi non so diminuito da li tre hoi nulla del desiderato & adimandato: ma so ploro liberamente cocesso: che la magior parte de la insurta pe cunia fosse leuata uía & sbatuta: arbitrando: che quando sotto la stola matronale debba essere laudata sanctiture nita in publico: tanto recerchando la oportunita col suo ornato: la nobile eloquentia sia eleuata. Per loquale facto non senzamaximo fulgore de Horthésia lo rimanente: ilquale era picola cosa de le matrone: so exaltato: e riscos. so. Che diro io hauere ueduto : lo spirito hauere asslato ta to de antiqua prosapía ne la femina Horthensia: se non che essa meritamente ha consecuto: e conosciuto il clas rissimo nome de Horthensio

De Sulpitia moglie de lentulo Trusscellione: laquale se guito il marito: che era sbandito de Roma: e conforto: con uolontario animo uolse pticipare le in comportabile pene con lui: possendo stare bene: chome disoto appare

De Sulpitia moglie de Lentulo



VLpitia moglie d Lentulo

Truscelione: quasi có egual beniuolen tia agiúse a le sama eterna. Pero ch Lé tulo: eéndostato pserio para dicti se sugi in Syci lia có subita suga: e quiue uiuea in gras

dissima miseria. Sulpitia de asto sacta certa delibero de p ticipare ogni sua satiga e pena. E giudicado essere cola in decente: e no lecita: che li lieti honori & infelice sortua no portare col marito. E no possendo essa seguire il suo ppo sito: saluo se no de andare doue era lui. E po secretaméte: e con soma diligetia era guardata da la madre Giulia: per che no seguitasse lexisio del marito. Ma ella pndedo temo po: e uestita de seruisi uestimeti inganato: che hebe la ma dre e le guarde: acopagnata solo da due ancille: e da altre tanti serui la spledida seina seguito lo exisso: potedo starsi secodo la legie de la pscriptio e: e renutiare co noue no ze lo inselice marito: no hebe alchua paura la iclita semia de intrare ne le tepesta del mare. Ne p laspissime montagne de italia cerchar le inicerte uestigie del marito amato: ma De Sulpitia moglie de Lentulo

per le stranissime & incognite regiõe ando de die de noctera le piogie; ai ueti: ai caldi: & ai fredi: mai non restoinsi noiche con lui no se agiuse : giudicado la honestissimate ualeuffima dona: eere a lei molto piu hoesto in discrimie & alphabile uita leguire: & effere con lo agitato da la fortua: e tribulato marito; ch e i absetia de lui riposar ne la patria co quinq delitie. E ueraméte si inclito giuditio: e deliberatiõe: e dalta: & in tera mente: e piu uirile: che femile: poche non se de semp rispledere doro: e d geme: no seme p indulgere al culto: ouer ornameto no semp cercado gli agiisei piacerisfugire il Sole ne la statese le piogie nel uer no:no semp couare le cenere ei lecti: no semp pdonare a le stessore sugir le fatiche & desagi:ma debono le hoeste & inclite done coi mariti:si il caso el da:o il bisognio il rechiegia sotometersi a laspe fatige: sofferire li exili:le ipor ru nitade:e co sorte e siero aio portare e pericoli. E ostolal to :el uenerabile militare de le moglie: qsto sono le loro giuste baraghe: que sono le uictorie & li triumphi de esse cioe le molitie de la soza libidine: & agio: & otio domesti cho:co coltate hoesta : hauer suparo:e pudichamete uin to:e del uto sor posto:e mortificato île stesse. Equi se ac gsta a loro la boase bella fama e gloria: uergognosi adoq tute gle:che co tuti li effecti seguitano lobra de le sellicita uane: e piu alle plo comue bene dl maritagio teméo il uo mito: epogui picolo disagio sono lasse: hano in horror li paesite itranie natioete douérano smorte al mugghio del beneze seguitano li loro sozi e dishonesti appetiti: lodano



le sughe per mare: e per terra; e prestão lanimo sorte e sceleratissimo ad ogni bisognio.

De Cornificia poetessa e sorella de Cornisicio gradissimo poeta. E so costei nel tempo de Octaviano: e le sue episto le uersi comeda san Hieronymo: e lui el testisica.



Ornificia fe fu femi na Roma na: ouero straniera: non ho lecto. Ma ueraméte: ptestimo nío de li antichi: fu dignissima de méoria. Pero che impante Octaviano: esful fe di tato splendore

poeticho: ch no nu trita di lacte italico

ma del chastalio pue. E del suo fratello Cornisicio germa no: gradissimo nel suo tempo poeta: illustr egual mete in gloria. Ne su solamente contenta hauere saputo e ualus to per splendida faculta: atraendola ne le sacre scripture: e scientie: & scriuere il uerso helicoico: ma spesissime uol te puole le doctissime mani a la penna: gittata la rocha: e scripse molti: e molti piu notabili soprascripti epigramati igli nel tpo di scissimo ho Hieronymo secudo che esso me desimo testissicha: erão in caro: & alto poso. O decoro & ornameto muliebre hauer neglecto le cose femini le: e lín

## De Cornificia Poetessa.

gegnio ampliato: e gli grandissimi uaticini de prophetie. Adonque uergognese le pigre: e distidente de se stesse lequale: quasi tracte nel otio & thalami si suadeno loro medeme: esse non essere utile: se non a gli abbrac amenti de gli homeni: & a concipere figlioli: e nutricarli: non ob stante: che tute le cose che sanno gli homei gloriosi se uo gliono insudare con li studii habiao comune co loro: po te coste i non dispregiando le sorze de la natura con ingegnio e uigilie superare el semineo sexo: & a se co honesto operare acquistare nome perpetuo. Non certamente gregario: basso: o comune: ma quello clarissimo & excel lente: quale sta in pochi huomini

De Mariane Regina de giudei : e figliola de Aristobo lo: e moglie d'herode Antipater: laquale de belleze passo ciaschuna in quel tempo: poi il marito ultimamente per





Aríae femina hebrea píu felíce por maríto: fo genita de Aristobolo Re dei giudei: e de Alexano dría figliola del Relecano. E fo clara de tanta: e si inuisa belle za: che nó solo in quel tempo so ueduto el la auazasse per formo

De Mariane Regina de giudei sita tutte laltre donne:ma so arbitrata piutosto ymagine celestiale: che mortale. Non gli mancho a questo credes re la testimonianza de MarchoAntonio a tre huomini. Pero che hauendo Mariane uno fratello dei medesimi parenti dicto Aristobolo:ilquale era a lei equale in eta & formosita: Alexandría loro madr: essendo morto gía ello ro genitore Aristobolo: desiderando e procurando con somma allegreza & opera:che li fosse dato, el principato del sacerdotio da Herode Re marito de Mariãe: & p per suasione e consiglio de Gelio suo amicosmando insino in Egypto secondo dicono alchuni: leffigie de amendue de pinte in una tauola: per artifitio de uno optimo depento re ad Antonio: de i tre homini: homo de extrema luxuria ad excitare in lui la sua libidine: e per consequente ritrar lo in suo desiderio: lequale figure uedute: che Antonio hebe stetei luga admiratioe prima sopra se .Da poi se af ferma Antonio dire: che gli doi figlioli depinti: quato a la formosita: certamente erano figlioli de dio: agiungendo con giurameto: no mai hauere uisto: no solo aspecti piu belli:masimili:e de gran luga. Dico adonque: che Man riane so dotata: non solo de mirabile splendore de belle. za. Ma de altissimo e fortissimo animo. Questa peruenu taad eta maritale:a lo in fausto homo Herode Antipater Re de giudei: per maximo suo infortunio e sciagura so per matrimonio congiunta. Il qle amadola oltra misura p la sua formosita: e gloriandosi solo uederse nel mondo possessore de la diuina belleza:entro subito in paura e gilossa: e penso: che nullo mai potesse de cio a lui agualiar.

De Mariane Regina de giudei

sie non solo ne la uita de lui:ma ne la morte. Et per que Ra cagione ordino: prima essendo chiamato da Antonio in Egypto a scularsi in la morte commessa per lui in Ari stobolo fratello de la sua donase poi morto Antoios doué do andare ad Octavíano p purgare la infamía hauea; de hauer dato subsidio ad Antoio cotra Octavião; lassio Cy prinea sua: & altri soi cofidati amici: che si p nullo caso el lo occurese in morte: subito saputolo occidessono Maria ne:accio che ni suno dopo lui:mai se gloriasse di lei. O irri denda stultitia: e durissimo Resplattrui icerto tribularsi & affligersi de la pria cosa nó facta; che facta inuidiarla Laqual cosa aduegna ch secreto ordinasse: pur a Mariãe uenne a le orechie: & hauedo ella gia p la morte del fratel lo coceputo ad Herode odio gradissimo: conoscendo se da lui non essere amata:se non p luso de la sua ubertitudi ne: cioe libidie: & essendo da lui due uolte in colpata a tor to. Non obstante: che di lui heuesse partori doi figlioli Alexadro & Aristobolo: in tata ira & odio se transporto cotra lui:che no solo li nego il congiungersi con lui. Ma dispregiadolo: e dicedo: che di lei femia reale no era de. gnio: e che era homo straeo: e barbaro: e no giudeo: ma homo ignobile: scelerato & inhumano: e pegio assaiche crudele e pessima siera. Lequale cose aduegnia che Herode dispietosamente portasse: no pero hauea ardire con tra a lei usare crudelita:ma procedendo le cose in peggio si chome piace ad alchui: p opatione de Cyprinea madre de Herode: & de Salamõia sua sorella: a lequale Mariãe era ira grauissima: fo ordinato: che per uno contaminato

De Mariane Regin a sameglio Mariane susse accusata: hauere per lui uoluto darli il ueneno: ouero si chome: altri uogliono: che la sua pretiosissima estigie pproprio suo mouimeto: doppo il co cepto odio contra herode: mandasse ad Antonio per prouocarlo in odio del marito. Lequal cose credendole hero. de:accelo in maraueglioso furore:e prima se dolle con gli amicise poi con consentiméto de tuti la condanno a mor te :chome persona procurante excidio contra la maesta. Laqual cosa saputa Mariane excito: e sueglio in se tan to alto: e genero so animo: dispregiando la morte: no cam biando de nulla il suo uiso: senza mai porgere prieghi in allegrissimo aspecto: si chome i uno lecito triumpho: an do uerso la morte:quella receuendo:si chome cosa sopra ognaltra desiderata. Onde per la si immota e ferma sicurita e constantia non solo attristo la inuidia del pessimo e crudele Re:ma accrebbe il suo nome assaí piu secoli de annische herode non gli harebbe potuto concedere mesi a la sua mortalita: si ello se fosse inclinato per soi prieghi e pietosi lacrime. De Cleopatra Regina de li Egyptii: laquale per igegnio & fraude:per sar morire il suo fratello :obtene essere Re gina:e no hebbe in se nissuna clarita: se non da la sua origi

nese per la bellezza corporalese so oltra modo luxuriosa.

De Cleopatra Regina de li Egyptii



Leopatra
femia Egi
ptia fauo
la a tutto il modo: si
per mezo de molti
retrasse origine da
Tholomeimacedo
nici Re de Egypto
e figliolo de Lagio
trasse la origie e de
Tholomeo Dioni
gio Auletes: ouero
si chome piace ad

alchui de Ymeneo Re figliola. Et peruene ad imperare il dicto reame per maluagita. Non refulse: e non se nota de uera clarita: se non per la sua origine: e per belleza cor porale: ma si per cupidita de luxuria: per lequal cose so a tutto il modo notissima: p che secodo che piace ad alchu no: accio che prediamo exordio del pricipio del dicto do minio. Dionisio Auletes: ouero Ymeneo amicissimo del populo Romano: nel primo cosolato de Iulio Cesare: ue gnedo a morte: ne la seguete tauola lassio segnato: che il magiore e primo genito dei soi sigliosi: ilquale alchuni no mino Lusania: e pndendo p moglie Cleopatra magiore de tempo: che nulla altra de le sigliose: che regnassono do po la sua morte: laqual cosa turpissima e socissima era. Pero che solo le madre podere ei sigliosi exe patri pndere le sigliole e uetato, Era apoli Epyptii in usanza e lecito. Co

De Cleopatra Regina de li Egyptii seguito:cheCleopatra hebbe per marito il fratello. Eue. ramente accesa essa de hauere sola il reame: secondo che pare a molti : il suo fratello e marito de etade de.xy. anni fo da lei morto p ueneno:e cosi sola possedete il reae:ma i quel tépo se afferma che hauendo gia il gran Pompeo p forza darme occupato tuta Asia andado in Egypto: in ql lo trouando el fratello piccolo del morto fratello :e marito de Cleopatra nominato Tholomeo el mise in possessio ne del reame de Egypto: de la qual cosa sidegnata Cleo. patra pse larme cotra lui. Ecosi stando le cose seguito la bataglia tra Popeo e Cesare: ne la gle Pompeo so scofito fugedo in Egypto:chome in locho piu sicuro:so p li mini stride Tholomeo morto per sommo tradimento in gran male. E poi andado Cesare dopo la uitoria in Egypto tro uo: che intra loro faceano guerra. Madato che uenissero dinanzi a lui a dire la cagioe de la guerra: la malitiosa femi na adornata de uestimeti reali in habito oltra misura rice cha e uaga:confidandosi de la sua belleza:e del suo dolce parlare co pfecta astutia. Con lequale cose giuta dinazi al domitor del modo:pensolui conuertire nel suo deside rio: e cosi facto li uene. Dormedo moltissime uolte co lui in Alexandria cocepete desso uno figliolo: ilquale nuncu po del nome del padre: e so chiamato plei Cesarõe: sinal. mente il giouene Tholomeo liberato da Cesare per indu Ctione dei suoise daloro sospinto conuerti larme & ogni sua forza contra il suo liberatore Cesare: ilquale il preuen ne sugédo elli: & intrato in una piacta naue p scampare: e sugire. Cosi pacificate che surono le cole: sacta la deditione de li Alexadrini: e douedo andar Cesare cotra forna

De Cleopatra Regina de Egyptii ce Re de Poto: ilquale era stato nel fauore de Popeo: qua si p dare a Cleopatra il premio de le note: & anchora pch gli erafacto fidele: li diede il regnio d'Egypto da lei sopra ognaltra cosa dsiderato: menado secho la sorela Ansióia: acio che nó potesse in alchúo mó pésare cótra lui. E cosi acgstato che hebe Cleopatra il reame: scorsa ne le sue uo lutade:e dishoneste cocupi scetie: facta gsi dali Re orie. tali măifesta:e scorta meretrice cupida oltra misura doro: de gioielli. No solamete denudo tutti alli che co lei hebor no uso: de le de cose p sua sotile arte: ma e maifesto p piu antichi scriptori: che i tépli e lochi sacri denudo: e lassio uacui. E ptato morto gia Cesare: e morto Bruto: e Cassio per Octauíano e Antonio hebe ad andare in Syria essa li se fece încotra p pndere il luxurioso huo co larte sua:e co sil ple e lego:p modo ne la sua dilectioe :che ad ogni sua uolonta el dispuose: e condusselo la misera a fare: che cho me haueua facto morire con ueneno il fratello: così a ri . mouere ogni suspecto del regimento sece col bracio de Antonio che fo morta Ansionia sua sorella nel tempio de Dianainel quale la infelice era fugita solo per sua salute Equesto so per premio: e priuato dono del suo adulterio commesso col nuouo amante. Et hauendo conosciuto ei costumi de Antonio: non hebbe uergognia de domadar li il reame de Syria:e de Arabia. Ma paredo ad Antonio la domanda tropo superchia: li ne diede alchua particella agiugedoli tute le citade: che sono poste: e situate nel lito de Syriaitrail fiue V corio: ouero Eleutre o & Egypto re \* trahedo a se le citade Sydore: e Thiro: legle citade obteu

De Cleopatra Regina de li Egypti te che hebe; ando e seguito Antoio insino al fiume Eufra tes: & andado ello in Arméia: ouero chome uogliono als chuni:contra li partite così quando essa ritornaua in Egy pto per Syria fo receuuta magnificamente da Herode Antipater Re de giudea: loquale non hebe uergognia: lu singado per mezani homíni: cercando soto pacto del suo concubito: domandare il reame: Ilquale Reame non mol to tempo dinázida Antonio hauea hauuto. Ma Herode cognoscédo: & auegendosi de la sua malitia: non solo se astene per reuerentia de Antonio: ma per liberare Anto nio de la infamia portaua de si incestuosa femina: se era disposto de occiderla a ghiadio:si non fosse:che li soi ami cilo scossgliaro:ma Cleopatra trouandosi ingannata del suo auiso: non per monstrare essere soprastata per quellosche era al locho ad Herode le rendite de iericho. Nel. gle loco nascea il balsamo: il quale ella transporto in Babilonya Egyptia: doue infino aldi dogi nascie. Et hauendo receuuto da Herode grandissimi do ni: ritorno in Egy. pto. Poi ritornando Antonio in fugha dali Parti: Cleopa tra lí ando a lincontro: & hauendo Antonio preso Archa bagane Re de Armenía figliolo che so de Thigramo co gli suoi figliolize menandolo legato con catene de argen. to:a la uenuta Cleopatra a lui:leffeminato Antoio:per ha uerelei el suo amore presento: e dono il pregionere Re: & ogni altra substantia de preda: del quale dono lieta la cupidissima femina: si dolcemete il sepe attrahere e sobur. nare: che elli repudiando Octavia sua moglie: e sorocie. chia de Octaviano Cesarciche essa con tutti i soi effectis

De Cleopatra Regina de li Egyptii il congiule e plela p moglie. Et acioche io no ricoti le Ara biche ontiõe: ei profumi odoriferi de Saba: secudo Anto nio nei magiari appechiati p Cleopatra continuaméte de diuerle riche estrane uiuande. Antonio qui p magnifica re e lodare Cleopatra de cosi gran couiti: disse che cosa se potesse fare piu ch ella faceua ne le cotidiae cene: achuila lasciua femina rispose Si stesse in una cena cento uolte se uoleua assumere a magiare sei uolte il terzo: la ql cosa arbi trando Antonio: no potédosi plui fare: e desideroso de ue dere la pua: sengagio co leite misse pegnio: no extimado de uincere:e fo facto giudice de la cosa Lutio plaucho:la que il sequéte dieno hauédo sormontato la cosuetudie de le ordinate uiuande:e gia Antonio schernedo la pmissio. ne facta: comando Cleopatra ali ministri s che portasseno la secoda: liqui docti: e premoiti de prima nulla altra cola apportarono: che uno uaso de uno fortissimo acceto: ilqle Cleopatra ueduto: tractase subito de luna de le orecchie uno monile: ilquale era de pregio inextimabile portato da lei per ornamento: secondo la usanza de gli orientalis quello messo ne lo acceto de subito structo il prese a bere e posto mano a la ltro: che ne la ltra orecchía portaua per sare il simile ugualmente cauo alhora del templo: Lutio Plaucho proferi e disse: che Antonio era uinto: e così il secondo unione so reservato uincendo la Regina:ilqua le unione poi che so diuiso e partito per mezo: e portato a Roma: e nel Panteone so posto a le orecchie de Venus sacendo sede langhissimo tempo a li prospectanti de la

De Cleopatra Regina deli Egyptii dimidia cena de Cleopatra. E piu oltre a laltre cose: pero chel desiderio del reame: e cupidigia de Cleopatra molti. plicaua piu de giorno ingiorno: accio che tutto raunasse in uno alo infiamato Antonio: sorse quando se leuo da la egregia cenaili domando il Romano imperio; quasi cho. me fi concederlo sossi ne le sue manisilquale Antonio stis mando se piu e le sue forze dei Romani:mancho che op portunamente gli promise: e diede la sede de darglilo. O buono idio quanto grande so ueramente laudacia de la domandante:ne so minore la stoltitia del prometente.O liberale huomo: anzi pazo alienando lo imperio a pena acquistato per tanti secoli: con tanta difficulta: con tante egregie opere: con tante battaglie e sparsione de sangue: e morte de tanti ualentissimi imperadori: re e huomeni notabelissimize de tanti populi; de facto: e senza consiglio a la possulante semina el promise dare: non altramente: che si stato susse il dominio de una pichola casellina: ma gia per lo repudiare de Octauia nato non solo sdegnio: ma odio in generatione de bataglia tra Octaviano & An tonio. Per laqual cola seguito: che congregate che suro. no da una parte e da laltra le copie dei populi per fare bataglia, Cleopatra insieme con Octaviano armata e uela ta de porpora:e uelo doro:chome imperadrigie:con mol titudme de caualli: ando in Epiro. Onde principiata che fo la battaglia terestre: & in quella essendo Antonio uinto e caciato del campo: e reductosi con li suoi ne le naue in Anthiochia per sperimetare la battaglia del mare. Octa

De Cleopatra Regina de li Egyptii. uiano con Agrippa suo genero: con armata grandissima: gli uiene a lincontro con marauegliolo ardire:combatene do insieme luna & laltra parte ualorosamente. Marte sof pela la uictoria per alquanto tempo: ma soprastando gli Octaviani: parendo vintigli Antoniani inanzi a tutti la insolente Cleopatra con la dorata naue in laquale era la sua persona con sesanta altre naue incomincio a sugire: laquale Antonio uegendo: e uegendo le sue insegnie abatere fugendo seguito. Eritornando in Egypto mandato:che hebbono i Romani gli figlioli al mare rossosin uano operarono le loro forze a difensione dei loro reamis Peroche el uictoriolo Octaviano seguitandoli con cotin nue battaglie anichilo e reduse a niente ogni loro stato e podere. Edomando tardo Antonio acordo de pace e no: potendola hauere: si chome molti affermano: disperan. dossintrato nel sepolcro reale per lui constructo :col col tello occise se stesso. E presa che su Alexandria: hauendo gia indarno tastato & sperimentato Cleopatraicon glian; tichi suoi ingiegni & arte de tirare in sua concupiscentia: chome haueua facto Cesare & Antonio: il giouine Octa uiano:e non possendo sdegnata:e disperata dogni sua salute:adornatasi de uestimenti reali seguito il suo Antonio hauendo prima lei odito douere essere riseruata al triumpho. Et intrata nel sepolero al lato il marito facendosi apri re le uene de le bracja: & a le ferite puose li penati serpeu cioe aspidi sordi: dicono certa mete chi ducono morte co sono, Nel gle risoluta; le soe scelerita sortirono duro fine

De Antonia figliola de Antonio minore Sono alchuni altri chi dicono: che Cleopatra mori daltra generatione de morte: e dicono che Antonio temete per laparichiamento de la bataglia atticha a la gratificatione de Cleopatra. Et hebbe in costuma non mangiare :o ben re alchuna cosa senza credenza: laqual cosa chonosciuta Cleopatra per porgere la sua sede uerso Antonio: ungen do col ueneno i fiori dei: quali el di denanzi hauea ornata la corona diposta al capo suo: tirato Antonio in giocho: e solazo procededo hilaritade inuito Antonio:che beuesse le corone. E così metendo i fiori ne la copa quando uolle bere: Cleopatra stese la mano: e non lo lassio bere: dicendo cotal parole. Antonio dilectifimo: io fon quella Cleo patra: laquale p nuoue e no usate pgustatiõe e crdeza son, suspecta. Per tanto si so il uolesse: o potesse sofferire: la car gione e la ragione me e data. Per che hauendo conosciu, te le fraude: missela in pregione: e costrinsela che beuesse quello: che a lui hauea diuetato. E così dicono che so mor ta:ma la prima e piu diuulgata: & e commune opinioe: & agiugnese:che per comadamento de Octavião:che sus. se a lei compiuto il monimeto: il quale facto hauea principiare Antonio a Cleopatra: e che fussono insieme sepeliti. De Antonia figliola de Antonio minore: e figliola de O. Ctauía sorrochia de Octauíano: e moglie de Druso fratel lo de Tyberio Nerone: laquale doppo la morte del marí to:non se uolle mai piu remaritare. Anzi tene si buona:e sancta uita in fino a la sua morte; che auanzo tutte laltre donne di quello tempo.

#### De Antonia figliola de Antonio minore



Ntonía Minor lassio do pose eterno exemplo di clarissima ueduita. E certaméte costeise crede susse si gliola de Marcho Antonio trium uiro : e de Octavia sua moglie; e so chiamata minore per unaltra Antonia sua sorrochia inanzi a lei nata. E ueramente

de Octauíano Augusto priuigno se partori delui Germanicho e Claudio: poi Augusto e Linilla: ilquale Drusio attendendo a la expeditione de la Germanicha guerra so per opera de Tyberio suo fratello: si chome giudichano alchuni facto morire de ueneno: dopo la morte del quale essendo Antonia giouenissima: e floredo ne la tenera etade de marauegliosa formosita e belleza: paredo a la hone stissima femina assaí una uolta esses stata maritata: maila secunda maritare se uole. Mail remanente de la sua interra uita sotto Liuia sua soccera intra li limiti de la sua ca mera e il lecto del suo amato matito: si costatemete costa mo: che interra e celebre: a uanzo le laude de tute le do ne inanzi a lei state. Veramete in se intra le Cincinate: in

De Antonia figliola de Antonio minore. tra:le sabricie : curie, lucretic: e Sulpitie: e sactissime: esplé didissime done giouane. Ma tra le antiche e prouecte eta dese tra le figliole de Catone essere uenuta senza alchua nota de lasciuia e da exaltare co maxima loda. Co ch sple dorisco che belleza: & adornamentise da ornare. Questa Antonina giouine de rileuata e mirabile belleza: fo figlio. la de Marcho Antonio homo oltra misura luxurioso nu trita no in le selue:ne nej boschi:o in lochi solitarii. Ma tra li impiali otii :e delitie co Giulia figliola de Octaviano: & in fra li feruentissimi lochi de la libidine e lasciuia de Giulía di Marcho Agrippa: & intra le obsenitade del suo ge. nitore Marcho Antonio :e de Tyberio poi principe usa te poi il tutore de la turbine: & e difecti: & intra molti exe pli de lasciuie: e concupiscentie: con costantissimo animo e fortissimo pecto:mantenersi in così intera:e psecta casti monia:non per piccolo spatio de tempo:non per perseue ranza de noue noze:ma seguitando e obedendo solo a la uirtu: & observarla insino ala senectute e morte. E certa méte io giudicho nulla cosa degna e er e rilapsata a le paro le:ma forse a la consideratioe alchua cosa e soprastate:la glcosa ueraméte:pche excede la sorza de li scriptori:pta to sia assail cosiderare & eleuare co merita cosideratione hauerlo lassiato a li sacri ingenii. De Agrippina moglie de Germanicho: e figliola de Mar

ho Agrippa:laqle uededo che Tiberio hauea facto mo

rire per ueneno il suo marito portandolo patientemente

el dicto Tyberio delibero farli ogni oltragio. Costei deli-

bero non magiare ne bere:in fin che morisse:e cosi sece.

# De Agrippia moglie de Germanicho



Gríppia figliuola generata de Marcho Agripa e de Giulia figliola de Octavião Augu sto quantunça Gayo gallicola figliolo de essa Agrippina sa cto principe del módo se de gnando la nobelta de Agrippina suo auolo per arte de serio principe de serio de serio

la madre: disese de Agrippina: e non de Agrippa: ma da Octauíano p strupo in Giulia sua figliola sosse pgenitas stoltaméte desiderado: se e é re creduto piu nobile se codo nato de madr: e coceputo si icestuo saméte: che de ignobile pamanicho giouie dalta uirtui: e de sua etade notabilis simo: e de gradissimo bisogno: & utilitade a la repu. e si gliolo adoptiuo de Tybe. Cesa. Augu. so maritata. E po assaí suluida: ma molto piu splédida: p bauere riseruato la psidia al obstiato pposito d lo sceleste pricipe. Costei poi che dl suo marito hebe girato sei siglioli tre maschi e tre semie: de legle sua so Agrippia mée d'Neroe Cesa. cendo opa de Tyberio morto: p ueneno el de suo marito por tando Agrippina graussi mamente piangendo e dolendos i nullo modo potédosi raconsolare de la perdita de si celeberrimo huomo: e caro marito: & uenne in tanta

De Agrippina moglie de Germanicho ira & odio de Tyberio per tal modo: che eli la comincio tribulare & infestare con diuerse ingiurie e dispecti. Le. quale cose tute impatiétemente sostenendo: e proceden do ognidi piu 'peruenne a tanto che hauendola infamata de dishoneste cose e false: la fece mettere in pregione senza nulla colpa:ma la egregia femina conoscendo:che ingiuriosamente gli era facto: se dispuole finire per mora te li fastidii del crudele principe: e non hauendo bene il modo accio: delibero in se stessa con francho animo de finire la uita sua per fame: e mai non mangiare. E subito co mincio astenerse del tutto da ogni cibo. Lagl cosa reportata che soa Tyberio. E conprendendo el uisão principe a che fine tendea il degiunio: accio che per si corta uia: non se leuasse da li stratii :che li uolea fare:prima la simu lo con batiture grandissime: poi gli faceua per forza met. tere il cibo in gola:accioche uiuesse:ma tutto so indarno. Peroche la nobile femina quanto piu se sforzaua tenerla con le ingiurie inuita: tato co piu forte aio seguitaua il suo fermo proposito. E cosi moredo soperchio: e umse lo sceleste principe demonstrandolische quantumque elli ham uesse ageuelmente potuto o potesse fare molti morire: uno solo homo uolente morire: con tutte le forze del suo dominio non potrebe in uita tenere: per laqual morte: cer taméte se a se molta gloria acquisto apressoli soi: & a Ty berio lascio nó dimeo piu lóga: e molto magiore infamia. De Paulina femina Romana: laquale de formosita passo tutte laltre: che a quello tempo erano: e tuti i suoi pensieri

#### De Paulina femina Romana

erano in compiacere al marito. Diche uno giouine Romano chiamato Mundo se inamoro de costeise lei niente gli attedea e co ingano pur la giunse schoe nel testo appe



Aulina fermina Róar marper una fimplicita da ridere conseguito quasi norme eterno. Costei in perante Tiberio Cersare: chome intra ture le donne: fo al suo tempo in formosita de corpo: e belleza dusso: la piu excelsa: e la piu notabile : coste

marítata era reputata da tutti spetialissimo spechio de inclita pudicitia. Non curaua costeime era il suo studio in nulla altra cosa: che de piacere al marito: e uenerare: e colere Danubio dio de li Egyptii: ilquale hauea in tanta de uotione: che ogni cosa facea: & harebe facto in sua ueneratione: p meritare la sua gra: ma po che in ogni locho le bellissime donne sono amate dai giouei: e quelle in spetia lita: lequale hanno in solecita cura la honesta castimonia de la belleza dcostei se inamoro oltra mesura: un giouie Romao: il nome del quale so Mudo ricchissimo: e de gra dissimo paretado: e seguitado la co gli occhi: e con gli acti amorosi & humili: chome de gli amati e usanza: con prie

De Paulina femina Romana

ghi pmissione de doni tutto trouando essere in uano: po" che solo nel marito era ogni suo amore. Laquale cosa ues gendo chíaro & conoscendo: che per la intera constantía; de la honestissima donna: ogni uia gliera ropta al suo desi derio: riuolse lo ingegnio in malitia & in fraude. Paulina usaua uisitare quasi ogni giorno el tempio de Yside: nels quale : cotinue oblatione: e cose sacre offerendo: reueriua & adoraua lo dío d'Anube: si chome suo diuotissimo. La qual cosa conoscendo il giouine immagio uno ingano:re dendosi certo: che li sacerdoti : e ministri de Anube: poteriano molto adiutare: e fauoregiare i soi desiderii. Ando a gli sacerdoti:e con prieghi:e grandissimi doni: li tiro nel suo uolere e piacere: & ordinosse per loro: che il piu anticho: il piu uenerabile dicesse a Paulina: uenendo ella cho me era usata nel tempio: che li era apparito de nocte lo dio Anube: e che li haueua comandato dicesse a Paulina: che sera molto in la sua dilectione: e che in quello tempio doue uenerato lhauea: desideraua e uoleua per bene: eri posso dilei il suo coloquio de nocte tempo. Laqual cosa odita che hebe Paulina: arbitrando che cio aduenisse per sua diuotione e sanctita: hebe in se stessa gloria oltra min sura de le dicte parole: quelle credendo essere cosi uere chome si con le sue proprie orechie da lo dio Anube odi telhauesse. Etornata a casa tuto redisse al marito: ilqual molto piu folle e siocho : credendo tuto essere uero aconsenti:che la seguente nocte andasse: c stesse nel tempio. Fo facto nel sacro tempio adonque nullo altro: che solo

De Paulina femina Romana

ei sacerdoti mando a Paulina : sapendo lo inlecito degno dio. Et adobrate gia per le tenebre nocturne la terra: en tro Paulina nel ordinato locho: e dopo la oratione ogniuno ando nel lecto: aspectando Anube : adormentata che so uenne inannzi Mundo tuto coperto de gli ornamen. tí de Anubere pieno de ardentissimo desiderio con dolcis simi basi: & abraciamenti la sueglio:e tutta stupesacta. Mundo li comando: che stesse sicura: pero che elli era A nube: ilquale da lei era stata si lungamente uenerato: & era qui ue dal cielo disceso per li soi prieghi: & era uenuto per li soi concubitizaccio che in lei de lui fusse gñrato uno simile dio: laqual cosa odendo in anzi ad ogni cosa: domã do Paulína si glí superní se miscolauano con glí mortali. Alaquale de presente respuose Mundo che si :e dielli lex emplo de Gioue chome elli era disceso dal cielo per li te. pi passati nel grembo de Danes: per loquale so generato Perseo. Laqual cosa odito che hebbe Paulina letissima" mente aconsenti la domanda. Alora entro Mundo tutto nudo nel lecto: e così hebe ei desiderati abraciamenti. E passata la noctete gia preso al giorno nel suo departire dis sa Paulina: che haueua conceputo uno figliolo: e partita dai sacerdoti. Paulina tutto le facte cose raconto associa cho marito ilquale accolse la moglie con lieussimo usso & honore:pensando che douesse partorire uno Idio:non e dubio che luno e laltro hauerebbono aspectaro el tem, po del parto: si non susse che il tropo ardente giouine ma nifesto lo inganno cautamente. E ueramente parendo a Mundo: che Paulina gli fosse nei suoi abraciamenti

#### De Paulina Romana

uenuta con grandissimi piaceri:arbitrado:che monstran dolíschome per lo suo inganno hauea conuenta la sua pu dicitia: che douesse esse piu inclineuole: e per consequé te piu ageuole a lui :e ritrouarci per altre nocte nei deside rati abraciamenti. Et andando Paulina al tempio: li si fece inanzi edisse con sommessa e piana uoce. Beata diro che sei tu Paulina: che hai coceputo de lo dio A nube: ma altro de grandissima lumgha seguito de quella parola:che Mū do non extimo:pero che stupefacta olrra misura Paulina:in reuocando e riuolgendo ne la mente molte cose dicte e facte: la nocte conobe le fraude: e cosi turbata se accula al marito: & aperle tutto il facto: per laqual cola se. gui:che il marito lubito se nando adolere con gran queri monia a Tiberio Cesare: ilquale trouata la fraude clara: comando: che tutti e sacerdoti del tempio sussono more ti:e Mundo fugito fo sbadito del paese:e la simplice: & in gannata Paulina riuolta in fauola del populo Romano fo facta si per la sua simplicita: e si per la sua fraude: & in gano de Mundo piu clara: che per la deuotione de Anube: eper la seruata castimonia si solicitamente

De Agrippina madre de Nerone figliola de Germani...
co imperadore: laquale per sua astutia sece Nerone
mperadore: e giaquese con lui: e poi Nerone lassio mori

re:chome nel testo se contiene.

# De Agrippina madre de Nerone



Grippina madre de Nerõe ce lares fo splédida pli gnagio e paretado e mostruos tade dl figliolose so no me nosche psoi clarifa eti. Pero che costei so figliola de Geranaicho impadores optimo giouie se di Laudada dla tupio

re Agrippia:e fo sorocchia de Gayo Gallicola: poi princi pe:e fo maritata a Gneo domitio hó fastidiossimo:e gravue de la fameglia dei sugardi:del gleptori Neróe notabivissimo e fiero a tutto el módo:uscédo del materno uétre có si piedi auati:eendo morto Dóitio p morbo: & essendo Neróe anchora picholo: Gaio suo fratello hó sporcissimo edishóesto stupro:uso & hebe cócubito có lei. E subleua to che so in pricipe:e pehe trouado si soi costui meno che boni:ouero pehe ne lo impiato nó uolea cósortiare di sus peta de alchúo suo intimo amicho:prinata che shebe qui dogni sua substatua: la delego i exisio i una certa isola: liq le Gayo morto dai soi caualieri: so substituito Claudio i lo impio:e plui so la dea Agrippia riuocata e restituita in stato: la gle doppo algito tepo odédo che Valería Messalina era morta: p sua idustria: entro i speraza de ragstare lo in

De Agrippina madre de Nerone perio a se & al suo figliu olo: el celebre principe Clau. dio:aduegna che suste fratello de Germaicho suo padre pla sua mirabile belleza: fauoregiandola Chalisto liberto aduerso Lelía Paulina: & opitulante uerso Elía poetina: fa uoregiando Narciso per opera de Palante: esso Claudio il trasse in gradissimo diiderio dle suc noze: ma p prieghi de Vitellio sobornato: so ordiato: chea quello: che elli de sideraua: sosse costrecto pprieghi de Senatori. Eso sacto decreto p lo senato: ch susse lecito li zyi potessono pndere le nepote p moglie:e cosi Agrippia:uoledo Claudio impa tore eil senato: so facta sposa del deo Claudio suo zyo: e so chiamata Agrippina Augusta: & era portata in capi doglio col capelo copto : habito solo cocesso padietro de sacerdoti. Lagle uegédosi insi sco stato comincio a usare. uendecta nei soi aduersarii: & oltra cio astuussima pse te. po nonobstate che Claudio hauesse piu figlioli maschi e femine : lo indusse aiutandola il cossiglio de Mellio Pollio. ne:ilquale era consolo nalto piu adoperante Pallante li berto: ilquale plo supro de Agrippia era acio fauoreuo le:chadoptalle il suo figliolo Nerõe: & sposasse i moglie Octauía gnata per lo dicto Claudio in Messalina : era gíastata sposata al nobile giouie Sillão Lucio: Legi cose obte nute: che liberata in caso ritorno in bellua: no tato attedia to da le assidue ingurgitatioe de Claudio: gnto accio che Britaicho figliolo de Claudio: nanzi la morte del padre: no uenisse in su la etade paurola: e temendo etia per Nar ciso:ilquale procuraua p Britanicho molte cose:quasi arbitrando: che douessono e ere obstaculo al suo proposito

De Agrippina madre de Nerone ne la morte de Claudio: e dispuose co gra malitia e sagaci ta. E cocio sia che Claudio fusse uaghito in uiuada de fon ghi:i tato che lo dicea :che era cibo de li dei :p tato dicea che nasceua senza alchua someta:conosciutolo Agrippio na studiosaméte cotogline gli aueneno: e cosi secodo che dicono alchuni riscaldato da uino eglie li mise dauanti. Et, altri dicono che li furono posti inazi p Aliocto Spandoe suo credétiero corropto da la dita Agrippina: quado mã giaua nel castello co li sacerdoti. Veraméte po che per lo uomito del uentre:pareua che ne douesse seguire la salu. te de Claudio per opa de Xenophote medicho:unte che furono col ueneno le pene: e datogli a cotinuare il uomito seguito qllo che desideraua la moglie:chi messo nel lecto mori no sapedo alchuo se no essa sola. E subito paiuto & opatiõe dei soi dimesso: lasciato: chome minore figliolo Britanicho. Neroe gia grade so subitamente de principe electo impatore: la que cosa fo a Nerone tanto accepta: che de presente chome meritata: latipuose a tute le cole publi, che e priuate parendoli solo a se hauere el titolo : e la ma dre el principato. E cosi da la spicchola del principato Ro mano, Agrippina resplenderea tutto il mondo. Ma que, sto cosi lucido: e grande splendore: so offuschato con tura. pissime machule. Pero che ella se inebrio: & accese ne la morte: e sbandimento de moltissimi huomini: e so credu. to:che ella amasse il figliolo Nerone de dishonesto amo. re. Peroche Nerone prese del publicho luocho una me retrice a lei somegliante: & apparue nei panni del lecto il, segnale de tutte le uolte: che con lei dormi. Vogliono al

Rii

De Agrippina madre de Nerone chuni altri che questo ella il cerchasse: & inducesse ilsi. gliolo a si uituposo stato:p desiderio de ricouerare il regis métordel que Neroe lhauea priuata p certe parole plei co tra de lui usate d dire: legle cose uogliao cofermare. Pero che Neroe hebe in usanza fugire la sua praticha e colloquio: & ela solo a solo uolersi co lei ritrouare A lultio Agri pina: che co la sua belleza hauea trato il zio nei soi marita gi:e mortolo:e il figliolo Nerone giouie no de copiuta eta de: & eleuato a limpio co fraude e forza: fo da lui deducta in detestabile morte:aduegna ch meritato lhauesse. Pero che e éndo p molte cose graue al figliolo: uenne intra loro odio:ploquale so priuata da lui de ogni honore:lagle inde gnata & irata minacio Nerõe dicedo sche chome lhauea facto Impadore:cosi il dissarebe. Per le qle parole dubita. do Nerone: p che la conoscea de grade astutia & ardire: tre uolte se ssorzo de auenenarla. Ma la sagacissima semi na riparo co apelati rimedi: a lultio conosedo Neroe :ch tuti gli ordeni facti plui erão da lei riparati: pelo con piu cauta fraude farla morir: & domadado gli fo dimostrato da Aniceto presco d'armata de le naue apsso Miscina: ilqle era stato suo nutritore da pueriria: che si potea com porre una naue fragile:ne la que essendo detro Agrippina ignorate de lo ingano potea cere picolata. Laql cosa pia. ciuta a Nerone: uenedo Agrippina da Anthiocho: Nero ne singédo del tuto de hauere dométichati gli odii passati la riceuete ne le bracia: & acompagnola infino al palazo. Q uiue appechiata: ch fo la naue pandare a Micéa: entro in essa acompagnata da Creperio gallo: e da Acceronia li

De Agrippina madre de Nerone

berto:e cosi nauigado la nocte:essa co li dei copagni:scoe datoil segnio di gilische il fco sapeaoscade il tecto de la na ue:ilqle era graue p molto piobo: & occise Crepio:da poi adopando al remedio ei marinari plo trangllo mare: la na ne se uosse in un lato. Acceroía chiamado aíutorio so mor ta coi remi. Agrippina sbalordita e plagata ne la spala:e sospinta in mare da li littorai:che ueneno i suo aiuto i Lu crino lacho fo coducta in la sua uilla. Ep suo comadame to :facto sapere a Neróe:chera scapata p Agellio liberto: ilqle Nerone chomado che fusse reteuto:qsi fusse ueuto p turbare la sua salute. E madolí Aniceto & Herculeo ten trarcho & Orbariano ceturione Classiano: che la douele sero amazar : amossa ogni cagióe: & eendo gia da Anice. to circudato il palagio : entrati doue era Agrippina gia sugita: una serua che sola lhauea a copagnata prima hercu-·leo la pcosse dun fusto nel capo:e poi subito Céturioe tra-Eta la spada pocciderla: essa uenendo gli ado in contra: & . Rendedolí il uetre il chiamo e crido: che la feriffe: e cost fo occisa qlla medesima nocte & arsa;e con uili exegi copta co terra: efacedolí poi una piccola sepoltura ne la via pso Misceo a la uilla de Iu. Ce. Alchui altri uogliono: ch poi chefo morta fusse da Neroneriguardata: e de le sue mén bre alchune lodate: & alchue biasimate da luite poi sepul ta con honore conueneuole a lei.

De Epiture libertia: la que sa pedo la cogiuration f ca cotra Neron impatore uéne a lorechie al dicto Neron: so pla e martorizata: e inanzi che ella il uolesse maisestare: prima lei medesima se apicho pla gola: chome plo testo appare

R iii

### De Epiture Libertina



reche piu tosto fusse semina strana : che Romana: ne non a dorna de alchui ful gori de lignagio; ma generata de padre li berto : fusse semina libertina. E che piu dishonesto ardi re:non essendosi de lectata de nulla arte

honesta. Non dimeno ne la uscita de la ustasche ella susse de animo generoso mani sesto con ueril sorze. E ueramé re crescendo apo li Romanise tutti li altri le incoportabile insistentie se scelerate la sciuie de Nerones so ordinato per opera de Lutio Pisone principe de molti senatori. La altri ciptadini conspiratione contra lui. E ando tractauano co uarii ragionamenti trare la cosa ad uno certo sine se che pacti non so. Ma dinanzi a la dea Epiture deuennono tu te le cose secrete e nomi de cogiurati. La lei paruesche se prolongasse tropo lo essecto quale tediata se nando in co pagnia. E quado appresso il portuali soprastaua: accioche non perdesse tempo se nando a Voluxio proculo Cinos larcho e presecto de si nausii Romanise p lo passato occio ditore de Agripia: rédédosi certasch se la sua psona il pote sise atrare a la cogiuratioe serebe de gradissimo aiuto: e di

De Epiture Libertina

mostrato che ella hebe co logo ordie le crudelita: e falsita di Nerõe:le sue ingratitudie:e le sue sceleratissime:e pessi me ope. E condiscedendo a la ingratitudie usata uerso lui de tanto facto per lui:in la occisione de Agrippina: e per mosso a nullo honore: gli aperse e manisesto la congiura. tione: sforzandosi congiugnerlo ai congiurati. Ma tutto altramente che stimasse seguito. Pero che Voluxio per exprimentare con seruigii; le potesse inclinare in se lamo re del ptincipe Nerone. E non prima hebe tempo de esse re co lui:che tuto il secreto :che Epiture li reuelo:benche non li uenisse facto quello che pensaua: pero che lambini guo:anchora lastuta femina non hauea dechiarato il no me de alchuno dei congiurati:ma citata che fo:non se po te mai fare con prieghi: o proferte: che alchuno ne uoles. se manisestare. Per tanto serrata sotto guardía manisesta ta che so la congiuratione: per li congiurari stessi riuocata ne lo examino altra uolta: qui chome si da lei: pno sostene re:chome femina e martiri piu legiermente supero: non hauessono il loro desiderio: che de gli homini doppo mol to lunghi supplitii facti:le piu alte cose dali carnifici :che la misura:per non parere superati da una femina. Ma poi dal suo constantissimo: e forte pecto: se pote alchuo secre to trare:e riseruata nel di sequente:portata: per che no po tea andare a piedi: temedo: che si fosse tormentata. la terza uolta:non porere sostenere:e prese il pectorale de la sel late de esso fco un lacio: se il mese al colo: e gllo apicchato a larcióe de la fella se apiccho: e lasciosse cader. E cosi per no nocer a li cogiurati:trouo a se uiolenta morte ropedo

R ílíí

De Epiture Libertina

il prouerbio anticho: che dice : la femina non sapere tace. re: se no quello : che non sa. E cosi lascio Nerone pauroso del tractato. Laqual cosa :si ce pare grande in una semina. anchora parera: e fia molto magiore e piu expectabile: si se riguarda la inconstantia de gli homeni egregii de la dis Cta congiuratione de liquali altronde che da Epicure de le dicte cose nisuno de si robusta giouentudine: laquale non dico sostenere: per la propria talute: quello che la fere mina per laltrui sostenne: ma no sofferissono: odire:ricor dareio nominare i tormenti: anzi piu tosto che domanda ti:diceano quello:che de la congiuratione sapeano. E così nullo fo:che perdonassea se ne gli amici. Non obstante che altro a se inclita femina perdonato hauesse. Verame. te io credei la natura de le cose douere errare:alchuna uol ta: quando cogiugie le mente ali mortali corpisinfunden do quella nel femineo corpo: laquale nel uerile infondere credea. Ma peroche il datore di quelle no po errare: e ma le a credere: che elidorma a lopere sue. Adunque arbitra. re se debe : che tute da lui lhabiamo perfecte; ello giudica lhopera. E certaméte io giudicaro: che se debono uergo gnare gli homeni:quando non solo da la lasciua semina: etiamdio da qualunque constantissima sonno sormotati e uinti per forza:o intolleraze de fatigha. Pero che preua lendo per sexo: cosi debono preualere per sorza. Laqual cosa machando ne li hoi co esse effeminati i semine ritor. nare pragione. Ne suo decti e ueduti femine p costumi. De Pompea Paulina moglie de Senecha maestro de Ne rone impadore. Laquale pla generosita del suo animo:

De Pompea Paulina moglie de Sen echa e purissimo amore: che porto al marito: qñ odi il Céturio e dire a Senecha: che se elegesse la morte: subito dispuose di quella medesima uolere essa morif: e così sece: anzi che uiuere: & essere poi moglie daltri.

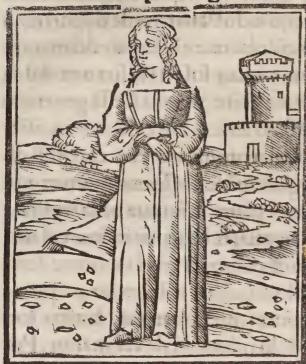

ulia moglie de Lutio A, nneo Senecha pcep tore de Nerone: e le fu Romana: o străie, ra:non me ricordo ha uere lecto: ma gndo riguardo a la genero sita del suo spirito: piu tosto credo ch su se Romana che strainiera. De lagle aduen

gna che non sapiamo il suo certo nascimento. Pertanto del certissimo exemplo del suo uerso il marito purissimo amore. Non siamo puati de la testimo ianza de si illustri homini. Credeteno aduca certamente molti di quel tempo hoestissimi homini che per seuitia se crudelita di Nerone spiu tosto che per alchuno peccato di Senecha sel di cto Senecha homo anticho e celeberrimo susse isamato de la pisonea congiuratione: si labe o uitio de essere dicto a ragione operare contra il tirano. Soto laquale ombra pi lanticho anzi per lo innato odio ne le uirtu dal dicto Nerone: so copta e trouata la uia da far morire il persecto ho

De Pompea Paulina moglie de Senecha mo Senecha: ben che alchunistimano: che per impulso de Popea moglie de Nerone: e de Tigilino de limpadore unicho configlio in le crudelitade: ando si inanzi: che fo dicto a Senecha puno Céturione: che se elegesse la morte per le stesso. Il quale : quando Paulína uíde disporre: po sto del tuto da parte le cosolatione e blanditie del marito: con lequale la cofortaua a uita: e sospita la sua uita dal ca stissimo amore se dispuose finire p quella stessa generacio ne de morte : con fortissimo animo : col caro marito insie. me. Accio che e uincoli del matrimonio: che congiuti gli hauca in uita hoesti cogiurati:li soluesse una morte:e qua do sicura :e senza alchuna paura:fo intrata ne la tepida a qua: e ne la medesima hora: apte le uenne insime col marito persondere lo spirito: so subtracta da la morte: e trata del bagno. Ma nó si tosto il sangue ristete: che perpetuo pallidore testificho loptima femina mandato hauere fori de se: la piu gran parte de lo spirito uitale col marito. Per tanto hauendo gía con laudeuole ueduíta: có pochí anní seruata la memoria del marito: per non potere altramene te:almeno mori per nome moglie de Senecha. Che cola se non la dolceza de lo amore honestissimo: pieno de pies tate: e de uenerabile e sancto matrimonio: puote cosiglia re loptima femina: uolere piu tosto si hauesse potuto hos nestamente morire col uechio marito: che seruare la uita si chome il piu de le uolte fanno le femine: principiando e facendo lessere de le noze non senza uergognia:pero che in grandissimo honore de la pudicitia matrimoiale a mol ti in afti giorni e tempi:non diro il secudo: ouero il terzo

De Pompea Paulina moglie de Senecha laqual cosa e quasi consueto a tuti e comune :ma el septimo & octavo: si il caso il consente principiare: e fare el ma ritagio li se fa familiare:e per fare ne li lecti de li nobeli ma riti:che pare :che habbiano tolto la costuma a le meretricole. A lequale e consuetudine a le note mutare nouelli abraciamenti e concubiti. E non sotometono co altro uol to le interrate ragione iugale. Espesse uolte: che se prestas sono per sanctissimo obsequio a lhonestade:e ueramente non e assar certo : che le cosi facte se debão dire : uscire de le cellule: del publicho locho de le meretrice: o dei lecti dei loro morti mariti. E non e dubio: che debia esfere solo petato chi faci piuto dishonestamente lo intrante: o uero piu stoltamente lo introducete. O lhascio a uoi miseri: o ue sono trascorsi e caduti e uostri costumi: haueão in usa za gli antichi:iquali haueuano lanimo prompto: & inclin nato a sanctitade: giudicare de essere cosa sconueneuole infame :e uituperofa:non folamente la septima :ma la seconda uolte far noze. Ne quelle cotale poterse a compagnare per la ragione con le hoeste donne: ma le hodierne femine de grandissima lunga altramente se coiurano: per ro che tochando la loro libidinosa prurigine piu famose: e piu carigiate se tengono: quante piu uolte hano co piu spessi sponsalicii superato la fortuna de la ueduita pia cendo a uarii mariti.

De Sabina Popea moglie de Nerõe: laquale per sua formosita e per sua gran sagacita deuene sua moglie: e sece

and the state of t

De Sabina Popea moglie de Nerone caciare Octavia in exilio: & ancho fece morire la madre del dicto Nerone : finalméte essendo essa gravida: Nero ne la percosse de un calzo: si che essa passo de questa vita

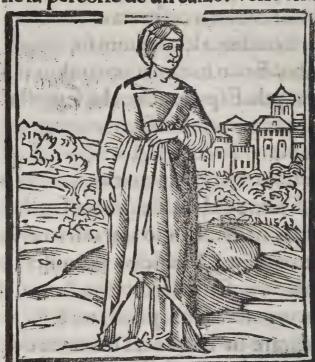

Abina Po pea fo ro pea fo ro mana: & illustre femina figlio la de Tolio Olio homo dextrenua: e gradissima nobelitade: non obstante che il suo nome non haues se dal padr: ma da la uolo Popeo Sabino homo iclito: e de sino gulare decore: & insi

gne con solato. Eueramente a costei non sarebono manchate le dote. Pero che so de marauegliosa belleza e sorre mosita: persimile a la madre: laquale ne glianni soi excedete per belleza corporale tutte laltre donne Romane. Et oltra accio hebe uno parlare dilectoso: de laudeuole dolceza: & ingegnio egregio: e prompto: si lhauesse usato in arte honeste. Hebe cotinuo costume mostrare tepera tia e modestia: ma in occulto usaua lasciuo uitio comune peccato de le semine. Pero che rade uolte andaua: o se mostraua in publico: questo saceua artissicio samente: per ro che conoscendo lastuta maestra: che per lo riguardo del suo formosissmo aspecto euiso se delectaua la mol

De Sabina Popea moglie de Nerone.

titudine per specialize magiori sempre andaua uelata e co perta. Non ueramente pareua ascondere quello desidera ua fosse desiderio. Ma accioche gli occhi dei riguardatori non satiasse per tropo libera dimostratione: ma piu tosto accioche quello che occultaua col uelo de uederlo per de siderio abandonassoro ognaltra cosa: ma a fine che io no discorra per tutti li soi costomi: perche la sama no perdo na mai:in quello locho flecteua piu la fua libidine:oue gli se mostraua piu apparecchiata e presta a lutilita:non sace do differentia nulla tra li mariti e li amici: la femina adune que insignita de si facte note: hebbe la fortuna assaí obsequente: pero che a lei abundauão le faculta e richeze a fo stenere la gloria de la sua generatione; e primeramente so maritata a Ruffo Crispo caualiere Romano:e quado he. be da lui portatogia uno figliolo p sugestione de Othone giouine ualente: e luxurioso: e possente per cotubernio: e fauore de Nerone el dco Othone se acosto & hebbe con lei concubito ne passo molto tempo che alui so moglie. Othone: ouero per furore de amore men che cauto; oue ro non possendo soportare costumi de lartisitiosa e luxuriosa femina. E per quello sforzandosi de tirarla in la concupiscentia de Nerone: ouero cosi rechiedendo la fortuna de Popea: leuandosi il conuiuio de Cesare: foodito ch hauea in usanza dire:che uoleua ritornare a quella:laqua le li superni haueuano concesso al postuto ogni nobelita de costumi: e de diuia formosira: e belleza: ne la quale co sisse tuta la deuotione dei mortali: alegreze e gioie: e uolu ta de felice. Per lequale 'parole irretita: e compresa che so

De Sabina Popea moglie de Nerone la libidine de Nerone: & inuenta che hebbe la uia: non p lungha inquisitione: uenne nei soi abraciamenti. Volen. do e desiderandolo. Non passo molto tempo; che per gli artifitiosi inclinamenti & apertide leis so si preso Nerone del suo piacere & amore: che lui stimaua quelle cose ueris sime essere lequal usaua dire Othone: laqual cose conosci uto che hebe la sagacissima femina: dissimulando quello che desideraua: preso che hebe il tempo perfusa e bagna ta de infinite lacrime uitiatamente derizare il suo amore doue desideraua. E pero che era ad Othone cogiunta: & obligata per ragione de matrimonio: e coprendedo che il principe Nerõe era teuto da la gratia & amore Datis ser ua e putana. Per lequale pole seguito: che Othone sotto spetie de farli honore: messo so per psecto de la prouicia de Lusitania: & Attis fo al tuto exclusa e licentiata: e facto questo:comicio Popea ad essere cotra Agrippina madre de Nerone: dicendo alchune uolte: chel principe non po teua:nó solamete godere lo impio:ma la sua liberta:mede sima:e che elli era pusilanimo:e remesso homo: lassiando se menare per arbitrio de la sua géitrice:a lequale cose nó riparando nisuno per odio: che quasi tutti haueano a la su perbia de Agrippina: seguite per comadamento di Nero ne:che la misera madre so morta: hauendoli prima sub. tracti molti honori: fauoregiadola Tigillino Prefecto de li exerciti Romani. Per tanto conoscendo il principe Ne. rone essere ardentissimo ne la sua dilectione: e che erano leuatiuia tutti gli obstaculi del suo desiderio: e sola ella gli era in amore comicio aspiegare le rete nel conuigio di lei

De Sabina Popea moglie de Nerone Poi che hebe partorita una figlia: essendo consolo Memi nío Regulo e Virginio Ruffo, Laqual figliola riceuendo Nerone con somno gaudio nominandola Popea gli puo se nome Augusta Popea: subito comincio con piu audace ragione a parlare al principe dicendo; che haueua ho, mai doi note senza conseguire il matrimonio : e che non era de basso o uile lignagio per la sua facudita :e de haue. re formosita: e belleza de corpo: meritaua le noze de lo in peratore. Etracto che lhebe ella el libidinoso e flagrante principe nel desiderio del suo matrimonio: principalmen te Octauía plo passato sua legitima sposa figliola de Clau dio Cesare: quantuque susse innocentissima: so confinata ne la isola Padeteria: da poi nel decimo anno de la sua eta de :per ordinatione e tractato di Popea: so p comadames to de Nerone morta. Apresso so congiuta Popea per cou bio a Nerone: ma non lungo tempo del acquistato: e poti to culmine e con loghe arte hebe alegreza:pero che pregnate che so unaltra uolta sacta: per sortuita ira de Nero. ne percossa de uno calzo fini i suoi di: il cui corpo per comandamento de Nerone: so ordinato no essere bellito secundo il costume Romano: ma secundo il rito & ordine de li Estini Re:comado che susse portato co magnisicha pompa de exequiere tuto circódato e rifecto de odorisful se messo nel tumulo de li Giuli impatori:esso Nerõe co or

natissime oratione: e curiale parlare: la lodo e magnisicho per specialità de belleza: e formosità pcipua: attibué doli il locho de clarissime uirtu: e molti doni de la fortua: e dina

tura de li qli era segnata & adorna. E cermamete a me pe

De Sabina Popea moglie de Nerone rebbe dire intra queste fortune de Popea: che cose doues sono essere ne lanima: mollitia: blanditie: petulătia: e lacrime de semina. Certissimo e pernotissimo de li ardenti ani mi: ma no pare piu tosto una satira che una istoria. De Tiria moglie de Lutio Vitellio: laquale d nocte tépo armata entro col marito: e coi caualieri in Taracina: occi

dendo & amazando e contrarii: per sua ualentia hebbe la

dicta terra: chomeper lo testo appare



p nullo al tro splédo re de sua generatio ne so conosciuta se nó che so moglie de Lucio utellio pricia pe dei Romai la que co che plo ser ué te amore: che al marito portaua: ouero per la infinita atrocatade di suo animo

Iría femía

de natura: so de tanta serocita e contrario costume del ses mineo gesto: che su degna de ricordamento. Discordado aduque plo pricipato Vitellio Cesa. e Vespesião: segui che se sedo strati in Terracia opido de li Volschi: molti huoi dar me soto Gulião ducha: anchora piu marinari del armata Roana: la que dimora ua pocho da sugi dal monte Circeo soto Apolinaro psecto. Et e endo teuta la dicta terra p dis

De Tiria moglie de Lutio Vitellio

cordía e neglientia dei marinari: iquali eranno con Ve spasiano: per inductióe de uno seruo so facto: che Lutio Vitellio ue intro de nocte. Il que Lucio occidedo co ferro li inimicize li infesti opidiai e terrezai. Tiria lagle la nocte seguitado il marito era itra ne la cita: desiderosa dla uicto ria del marito cinta có una spada: & armata miscolandos coi caualieri Vitelliai: hor qua: hor la ple tenebre de la no cte intra'li rumori:intra li morrali ferri:e sangui spsi di ql li cherano morti: scurrendo :e no pdonando a nisuna fatis ga:no lasciado di opare nullo acto militar: psi seuero mo do & ardito sadopo: che so imputato: ch tropo crudelme o supbaméte adopase cotra li inimici. E ueraméte maraue gliosese grade sono le forze di cogiugale amor nel pecto sano: pero che qlle sorze no hano nulla paura: pur che ex altata sia la gloria del marito: nulla méoria de pieta:nisu no semineo sexo in uergognia; nulla extimatioe de glita de corpi:ogni cosa pote soportare Tiria phonore del ma rito: no chome le altre femie: legle hano le piu de le uolte in costume: nel tépo nocturno sbigotire: e tremare nel se no del marito p lo mormorio e strido de un topo; ma se. rebono timidi:e paurosi:li belicosi:e robusti gioueni. Chi credera che ella sia sola adornata di asto solo acto: considerato: ch laltre uirtude: no sonno usate dentro dai pecti dei morrali essere sole. E certaméte io giudicho: che quan tunque de la memoria sieno subtracte: che Tiria susse molto piu spectabile daltri meriti.

De proba moglie d'Delpho: laquale so si amaestrata: e si persecta ne la arte: che tutta la scriptura sancta ridusse in sor ma: e si pulito latino: che parue essere stata Virgilio: o De Proba moglie de Delpho uero Homero. Echiamasi la dicta opa la cetona. E molte altre marauigliose cose seceschoe q d soto plo testo appe



Roba:pscó p nome:e p notitia de le tere so dignissima d méoria:non obstante che la sua origine e da noi ignorata. Piace a molti:e p coiectura il credo dire:ch so séina Roana:ma p alchuni altri clarissimi huoi af sermão:che essa hebe il nasciméto de Cesel

la dorniche so moglie duno chiamato Adelphorso de cristiana religiõe. Costei adunqui sotto qualunqui preptore co maestro che susse instructissima e ualetissima ne larte lub ale: agieuolmete e chiaramete se po copindere puna sua opa. E ueramete intra li altri soi studii so susse u urgissi docta: e si familiarete de uersi de Virgiche poco méo ogni cosa secudo la testimosaza de lopa co posta da lei parich semp nel cospecto d la méoria lhaues se. Laqual Proba quando gli sesse alchuna uolta con piu conspicace affectione incorse in extimatione potere di quella descriuere con placito expedito e pieno uerso tuta la historia del uechio testaméto. E certamente questo non e senza admiratione; che nel celebro de una semina intrasse la sublime: & alta consideratione. Ma molto piu

De Proba moglie de Delpho

fo mirabile cosa hauerlo mandato e messo in executione Adunce parlado e dado opa a lalto cocepto hora in uno locho:hora in un altro:dla Bucholica:georgicha: & Enei dos descriuedo co salti hora padedo de asta pre li uersi in tieri: & hora mozadone: & hora carpendone de le pticole dei dei uersi co marauiglioso artificio li idusse alluo pposi to: si aptaméte collocadoli interisleruado la leggie dei pie dise la dignita dei uersische nisuno forich expulsimo:pote coprehédere: o auedersi de le consunctioe. Et a qui face, do principio de lo exordio del modo qualug historia se le gie ne le antiche: ouero noue letere : infine a la missione d lo spírito sancto si ordinataméte copose: chiho ignorate di qîto coposto legiermete credera: Virgilio eere stato, p seta:o euagelista. Per legle cose no se copréde essere meo comendabile hauere hauuto integra:e pica notitia dei sa cri uolui: legle cole raro cotinga a li hoi nel nostro tempo doletí lhabiamo conosciuto. Volse insopra cio la egregia femina:che lopa coposta p la sua fariga susse chiamata ce tona. Laquale opera molte uolte habiamo ueduta. E quato quella opera penfiamo sía degnía de meoría perpetua tanto crediamo meno si celebre ingegnio di questa semina hauere solamente in questa fatigha riposato: anzi giu dicho: che ella fo tracta per piu largianni de uita. Che el la facesse assai altre cose laudabile opere: lequale per pigri tia de scriptori per nostro incommodo e disagio non potessono peruennire insino anoi. Intra lequale :si chome piace a molti: so la Centona de Homero per la medesi. ma arte;e de essa medema materia, pereada preden doe

De Proba moglie de Delpho uerfi de Homero: e quella materia hauea prese Virgilio. Per laqual cola có magiore sua ampla laude si esche sep. pe e conobe le letere greche: chome le latie. Ma io doma do squal piu durabile cosa de hauere odito la semina Proba:andare de grado in grado per li uersi de Marone:e de Homero ponere da parte gli uersi acti a la sua opera:e si lecti e posti da parte tessédolise cometendoli con artistio so contesto. Elordine de la uitade Christo redurlo a uno compasso parole in prosa:e ueramente a costei era assaí la rocha el fuso: lacho: el telayo: si consideríamo li feminei costumi: e si secodo la costua de le piu femine hauesse uo luto essere pigra e negligete. Ma pero che integra e seue. ra cotinuo nei sacri studii: extersa e purgata la rugine del tuto de lanimo: ando in lume eterno. Laqual cosa uolesse idio che riguardasse con bono animo le uoluptate:e li otii. Lequale par gra cosa nel lecto: o ne la camera: e cosuma re li recupabile tempo: co uanita: e con fauole: e da la som ma matina infino a la nocte batendo le labra: o uero con uarii:o uero con noui sermoniso uero lassiando contende re solo a se stessa. Eueramente uederebono quanta diffe rentia e intra lacquistar fama co laudabile opa:e il sepelio reil nome isieme col corpo:si che chome siamo ueuuti ci portíamo de la uíta. De Faustina Augusta: so figliola de Antonio Pio imper

radore: e moglie de Marcho Antonio figliolo adoptiuo

de Antonio Pio. A laquale so poi in sua laude & honore

sacta una statua marmorea: & adorata per dea: ben che

fusse dishonestissima femina : chome per lo testo apare.

# De Faustina Augusta



Austia Au gusta; la que le so poi di sicata itra li dii uiuce do e moredo : conse guito piu gloria penignita del suo matito; che p sua peria opa. Coste sto sigliola de Antonio Pio Cesa. Augu, e de Faustina sua mo glie; e so maritata a

Marcho Antoio figliolo adoptiuo de Pio Antoio. Emor to che fu il suo padr :impo insieme col marito:e pcosulto del senato so chiarnata Augusta: lagl cosa no so picchola gloria a una femía. Ma io nó trouo po ch nulla altra auati a costei gli fosse cocesso pcosulto del senato il noe de Au gusta: oltra accio Faustia fo de si exgsito decoreuole splé dore de belta:che alchua cosa diuia:se credea p molti:che fuse comista co la sua mortalitade. La gle belleza: acio ch per uechieza no se columasse: ouero p morte: so sco che eendo giouineta de piu puecta etade: so scolpita in oro & in argeto & in metallola sua effigie:pmodoch dura insi no al hodierno di:nel a gle'in propia si forsa macha il lab bro de la bocha: el mouiméto de li occhi el u uo colore e la hilarita di bel uiso. No dimeo li liniameti el dimostrão e testificão esfere stata cosa pmaxima. Ma ueraméte quan to so celebería: & honorata la belleza de la sua psona e ui. Siii

De Faustina Augusta

so per sama e noe de tuto il modo:cioe tanto so polito & obscurato de turpissima nota de ipudicitia. Esocreduto che Faustina: no solo so coteta oltra il marito de uno ama te Ma diuene ne li abraciamenti de molti. Dei gli la infa mia de alchui discopse li nomi. Pero chi uno certo ho chia mato Vitellio fo hauuto i fra li soi altri adulterize cosi Or phito:e poi Noderatio:ma que che tuti li altri passo:e no. miato Tertullo. Il que fo trouato da Antoio co secho ne la cena: o a qti sopragiui o Marcho Vero: no obstante che fusse suo gnrop parte de Lucilla sua figliola. E qllo che e piu dishoesto de tuti qsti: eche dicono che essa amo tato ardétemete uno scrimitore: ch p desiderio de lui icorse in una infermita qui mortale: e p desiderio de sanita scopse la sua cocupiscetia ad Antoio: e Antoio usado il cosiglio dei medici pipegner la rabia del desiderio de la sua languéte Faustia fece occider lo scrimidore: e del suo anchora tepi do sague sece ungier il corpo dela arogate Faustia. E così de lo îpetuoso riscaldameto de lamorie morbo & infermi ta libero la sua moglie: el credete: e prudeti; e sauii boi: po che in presso de tépo comodo Antonio coceputo in ql té po node luto sangue. Ma piu tosto ella inuito concubito del gladiator: co le scelerate sue operper legle pstaua testi moniaza a la posteritade: che piutosto del gladiatore era creduto: ch da Antoio susse il figliolo. Lequale cose perso nate infamia de Faustia: so cossigliato ad Antonio da glia mici che occidesse gila: ouero alméo gllo ch parea pui hu mana cosa: che la renutiasse Antoio per chera ho de mã sueto ingegnio: no obstate che agramete soportasse glia dulterii de la moglie reculo e no uolle andar nel cosiglio

De Faustina Augusta

Et accio che no curresse i magiore dishonor: uolse piu to sto soportarlo: e no respuose altro a li soi amici: se no che facea bisognio che fusiono restituide le dote a le repudiar te moglie uolédo: per tato sentendo esse: che ello tenea lo imperio per cagióe de Faustina: e che qste cole se debbo no lasciare stare spesissime uolte : certamente anchora p mimo risguardo: anchora men che apertamente facto a uno usato esfere le besserade e maculate: etiam le piu honeste e de le nebule ritornano ne la luce. Antonio curante e sollecitante la republica magnificamente appresoli Re orientali: fo facto che Faustina nel uico alaleo apie de mõ te Tauro per infermitasero lultimo di :laquale p prieghi de alchuni: il fenato la exalto intra li diuini: e da ide inqua Faustina diua fo chiamata. Laqual cosa apo gli Romani non era stata conueniente de niuna femina. E quado gía lhaueachiamata madre dei castelli Antonio li fece editichare uno insigne téplo:nel pprio locho doue era morta e comando fare conspicua statua col suo nome; & ordino due făciulle sacerdote : legle comado che sussono dal suo gloriosissimo no e chiamate e denoinate Faustie. E cosi in luocho de dea per uno certo tempo in quello locho fo tenuta celebre Faustina. Accioche quella cosa de claritade che pareua che gli hauesse subtracta la luxuria gli lo resti tuisse ne la deira

De Semiamira femina de Missina. Laquale so dishoesta meretrice: e p opatioe d'heliogabalo suo sigliolo so sca ipa drigie de Roma: sinalmete essa el figliolo forono morti, e straginati p Roa: chome ne la sua uita per lo testo appare

## De Semiamira femina de Missina



fo femina grecha d la cita de Messana: mainche tépo susse generata: no sapião ben chsia chiaro ch una certa Varia de Messana de Giulia Scellina plo passato moglie del seuero e ptinace impatore estere stata sua madre

**Emiamira** 

Eueramete fo un certo tépo femina dishoesta:ma doppo questo p clarita del figliolo: e principato del senato: so sa cta cospicua. Costei la sciado le cose dinazi probesto ma. dre de Vario heliogaballo:anchora faciullo nó da lauola Varia: si chome pesarono alchui: ma p tato dalchui disce polí era chiamato Vario: po ch p cocubito de uarii hoi co iquali cotinuamete la madre pratichaua: parea che fosse gnrato. Ma itra laltre cose po che heliogaballo era de bel lissima & expectabile forma: e plo sacerdotio molto cono Cíuto e creduto p affermatiõe de la madre: de lí caualieri puintiali:che fusse figliolo de Caracallei so factop pecuia de lauola. Lagle hauea raunata: eendo cogiugale impatri giep sua sagacitade. Edolédosi e caualieri de Macrino im padore: che se tractasse alchua cosa cotra esso: che il con sentimeto dei caualieri uerrebe i heliogaballo senza nulla difficulta. Pero che in gllo tepo appfoli Romai erano de

De Semiamira femina de Missina

tanta autorita i nomi de gli antonii: & appsioli exerciti: e la sua famiglia: che nulla cosa desiderauano piu: che al chuo di loro tenesse il principato. Eno passo longo tepo: che hauedo cogiurato cotra Macrio e heliogaballo: so sa lutato impadore: e fo noiato Antoio. Laqual cosa hauedo udito in Anthiochia Macrino hebe oltra misura marauis glia de laudacia de Varia: la cui opatione chome era: così credea certo: fo facto: che qudo solecitato p Macrino asse diar heliogaballo Giuliao: accio madato fo morto: e li foi pprii caualieri nadarono: e giurarono la feda heliogabal lo: e quido poi Macrio medesimo ando a cobater: fu uito e scofito: e discaciato. E no multo poi nel uico de petie: so occiso isieme col figliolo Diadumeo. De lagl cosa helio. gaballo quasi chome Caracalle; uédicata la morte del padre:popa de Varía sua auola: senza dubio aqsto el princi pato. E uenedo a Roma aspectato da tuto ilsenato có gra dissimo desiderio: so receuuto honoreuolinete. Per laqua le si repetina mutatioe Semiamira: fo exaltata a le stelle:e, fo chiamata Augusta. E de la fornicatione coseguita il da no de lauola del principe Romano: ridusse piu fuluida: e splendida per questa salutatioe. Pero che posto helioga balo fusse scelesto: conoscendos e popatione de lauola essere principe : e p cosequete de la sua genetrice: lantipuo se choe madre phonori qui in locho de ritributioe p mon do ch gsi nulla cola fece: le no per dispositioe de leite qui nel di pprio:che entro in Roa:fo ordinato p comadame. to del senato:che susse pgata la madre:che uenisse nel se nato:laquale cosenti: & andoui: & a lei ordinata la sedia in gllo locho: doue gli altri senatori stauano: disse & affermo

De Semiamira femina de Messina la sua sententia de le cose apertinéte a sare. Laqual cosa nulla altra femina e memoria:che fusse mai facta. O igno minioso: uituperoso spectaculo: che tra gli grauissimi:e seuissimi huomini uedere essere seducta una meretricola el di dinanzi del publico locho. E doue dei reami e dei Re se ragioaua se uedesse una semia usata tra i rossiani ragio nare:e dare sua sentetia:o anticha liberta:o prischa sancti tato indignatiõe uenerada dei magiori: plaquale li homei meno che graui de si celebre collegio erão: si peruersa e deturpara: e maculata d cessoria nota: oue si tu riguardi: & aspecti forse che la diffame semiella corrupe qui :e ma culado li occhi de gli hoi:ei Curioni:ei Detii:Fabritii:Sci pioni:ei Catoi. Map che biasimo io e uitupo la semina se. natoria:qdo li inimici de la repu.pli scelerati:e uitiosissimi giouéi:stranii: « incogniti tégono el principato de la cita de Roma: e de tutto il modo: che piu: che heliogaballo en tro nel senato che insieme siecho no ue intrasse la sua san Ctissima madria lagle fece piu: & agiuse la ciecha felicita di che ella fo de grade extimatioe nel uulgo che fo antipo sta a tutte le Sibile: & oltre a le dcé fastidiose cose: ne segui e fo una da rídere: che qta femía fo apo lo ignaro figliolo in tata ueneratioe: che nel grinale colle li fo p lui ordinato efacto uno locho:ilqle appello Senaculo:oue gia plo pas sato li disoleni alchua uolta usaua eere raduameto de do ne: Ordino che le femie secudo la costua dei séatori de fa Cti e costumi circha lusanza de le donne facessero cosilii: & instituissero legie. Et a gsto cosi di secreto senato gntu que da ridersene so coperto che neran méatie dati. Eso in quello collegio ordinato: che ei uestimenti: & orname,

De Semiamira femina de Messina

ti usare e portare: e fosse lecito acciaschuna donna e piu quale e nel caro gle nel cauallo: e có eguale ornaméto mu liebre:o uero:si ella douesse eere soto asimile cose:legle si piu tosto choe erão pareão uãe e piu simile a giocho cha uerita. E magior mete pche erano pelate p feminile uaita de. Eno dimeo in allo tépo per in são :e corropto iuditio del uulgo forono tenute cose pmaxie. Ma ueraméte po che nulla cosa sforzata e perpetua e durabile:tutte queste cose legiermente disciolte per errore ne laure: pero che exercitadose piu tosto Semiamira circha el meretrin tio con costui de le donne: el figliolo discorredo ne le uani tade e dishoneste libidine; ando si inanzi: che heliogabalo fo insieme con la madre dai soi medesimi occisi: lascian. do ella lombrabile: morta fo strasinata ne la chiocha:e de quinde insieme col corpo delfigliolo so gittata nel teuere accio che il curso de la sua giouentudine non paresse el sere differente da li usciti de la uita. Laqual cosa noi mise. ramente uiuendo pensiamo molto pocho

De Zenobia Regina dei palerminite per lignagio discersa dai Tholomei Re de Egyptotos femina de excelsa uirre tute da la sua pueritia dispregio tutti ei costumi feminisio & ogni acto damore discaciato haueua da lei. Pur chore me piaque ai soi so maritata a Odenato nobelissimo gioruine: & aquisto tutte le parte orientale: sinalmente deuir cta e presa dai Romani sini in la dicta citta de Roma la sua uita; insieme coi siglioli; chome per lo testo appare.

Zenobia Regina



Enobiare gia dei pa lermini fo femina de si excelsa uirtu: secudo che să tiche scripture testi sicao: pinclita fama deue essere antipos sta a tute le done pa gâe. Costei discele de troppo nobile lis gnagio: p che hebe origie dai Tholoei

Rede Egypto. Costei da la sua pueritia dispgio al tuto gli costui e offitii seminili. Etato che no prima hebe diducto il suo puerile corpo in alchua forzatche co larcho e saiete comicio andare plochi siluestri caciando: e occidedo cau riolie cerui. E poi eendo puenuta ad eta piu matura:e forma:essa fo de tata destreza:forza:e de si marauiglioso are dire:ch ella se abraciaua co gli orsi:e seguiua i leopardi: e lioni:e scontradosi co loro gli aspectaua e pigliauali: e se. cho li portaua. E qîti cotali exercitii seguedo & ogni moli tia e morbideza de acto feminile del tutto dispgiando. Et andaua de giorno e de nocte; ai caldi: & ai fredi : ple felue epli aspissimi monti: discorredo senza alchua paura: ricer chado li occultiferrocissimi e subtranei lochite spesse uol te dormédo al sereno ne le selue :a le brie:e rosade co qui que tépo se fosse. Est il suo formosssssimo corpo pportioa to haueua disposto: che ogni cosa de disagio e de fatigha

passaua':chome qualuq homo durissimo e forte. E fo de tata forteza: e destreza ch ella sea puaua co fortissimi gio uéi:de loctare:abraciar:currer:o saltare:o di glugaltra p ua: senza alchuna comparatione trapassaua e uinceua cia schaduno. Nullo amoroso acto:o compagnia de homení li piacea:ma con grandissima instantia:e constantia se stu diaua matenere la sua uerginita:ma pur essedo uéuta ad eta perfecta de maritagio: dicele fo constrecta da soi paré tí prendere p marito uno del suo lignagio:indurato ne gli exerciti de larme uirtuoso: arditissimo: sorte: e de tutti costumi coformi chiamato Odenato, Era Zenobia del cor po oltra misura bella:ma el uiso hauea bruno:chome qsi tutti hanno in quella regióe:per lardentissimo sole:gli oc chi hauea negri e luceussimisei denn iquali era bianchise simi in ogni parte del corpo a misura Q uesto Odeato:sa puto: che Sapore Re de persia occupaua il paese de orie te: & hauendo in quello sconfito Auile Seluagio: condé . nato Valeríano imperatore: el suo figlio Galieno: nulla fa ceua in raquisto de quello: desideroso de lorientale imper riosse dispuose con tuta sua forza de andare contra el dicto Sapore. Zenobía non hauendo domentichato la sua prima dureza: & animo uirile: militando fotto il fuo marie to. E preso che hebono isieme il nome reale:raduato gradissimo exercito co Herode suo figliastro: ando la dicta-Zenobia contra el dicto Sapore Re de Persia: ilquale gía largamete occupaua e domiaua Mesoporamia :e co gra dissima sollicitudie: no pdonado ad alchua fatiga: che no solaméte supo e trapasso ogni facto darme: & expro de le

battaglie suo marito Odenato. Ma p sua opa Mesopotamia fo sotoposta .Sconfito che hebe zenobia Sapore: & ogni sua substătia:pleguendo la sua ppria e sugiere pio nainsino a Thesifore il caccio. E papresso intrato ne lo i perío de Q uírito figliolo de Machrio sotto nome de fra tello del padre: so da lei sconsito e caciato. Onde zenobía insieme col marito possedete i pace: quasi tutto lo impio de oriéte:apertenente ai Romai:ma pocho steteno le co. sein afti termeni :che Odenato insieme col suo figliolo Herode fo morto da Meonio consobrinosuo. Furono al chui che dissonoiche zenobia cosenti ne la morte de He. rode:ilqle moltissime uolte hauea biasimato:e ripso de la sua molleza: e forse a fine chi soi figlioli Herenião: e Thi molao hauuti de Odéato succedessono nel regnio: & imperate Meonio: pocho tepo se riposo: po che so dai soi car ualieri morto. E così la dona rimase nel regnio: esubito co uno ordiato e grade exercito: entro nel desiderato impio e copta de impiale manto: lagsto ai figliolise sotto il loro nome anchora piccolini: gouerno e rele el dicto impio in forma e modo:che Galieno:ne dopo lui Claudio impato. re hebe ardire contra lei alchua cosa tractare:ne li oriéta. lizegyptii:li arabici:saracini:ne etdio lizarmeii che ciaschu no so cotento potere stare ai termini soi. Pero che questa nobilissima dona fosi exptate si copiuta in ogniarte de co battere:e disciplina de caualaria: che egualmete li caualie rise li exerciti soi la amauão e temeano: con liquali mai so radissime uolte faceua alchuo plamento: se nó có lelmoin testa. Ene le battaglie caualcando marauigliosi cauallile

piu de le uolte dinazi a tutti tre:o quatro miglià passi;e dice se di lei : che ecndo la sua natura sobriosissima:che ella ne le caualcate: mai nó hebhe aschiso mangiare coi soi ca ualieri domesticamete: e similemete coi pricipi de psia:e de Armenia: se coformaua co li costumi loro, Fo costei si intera coseruatrice de castita: che no solo dopo la morte del marito alchui pensiere hauesse cocupiscibile. Ma el se legie di lei:che có Odéato ní mai se nó p perear carnalmé te giacea: tenedo co lui cotal modo: che dormedo con lui una uolta tato stava senza altra co lui dormir:che ella sa pea si cóceputo hauesse so nó:e si cóceputo hauesse non mai co lui le no dopo el profacto se cogiungnea. Massi conceputo nó haueua a la richiesta del suo marito: staua con lui carnalméte a dormire. O laudeuole juditio de fem mina. Veramete affai par manifesto: che ella giudicaua: non paltro el coito douersi usare; che solo pfare figlioli. E certamente tu trouarai radissime semie de si facto costus me. E pche a lei si facti misterii non usciuao de méterdice se che nel suo reale palagio: ne habitaua ne usaua de habi tare: le no hoi antichite graui pcostuite p tépo. Ecotuta gsta tata honesta: nó fo po che ella non uiuesse realissima. métere uolse essere reuerita: honoratare adorataral costu me de persia: & usaua de fare gradissimi courti: & ala ma niera de li impatori Romani: & alchua uolta seguitando luto e costume de li orientali:usado uasi doro: e de pietre pretiose: de legle grandissima abundantia haueua a luso del suo magniticho stato. Nullo so mai piu de lei largo in donare: e ipédere magnificaméte: douese chôc se coucia.

Costei:anchora che gratépo metesse nei sactidel reame: etiadio no fo che ne le cacie ella no atedesse: achora al stu dio de phiase daltre sciétie. Pero che ella hauea che sotto Logino phose poeta gradissimo suo maestrosella odi phia & appo psectamente in lingua grecha: sepe & apo no so. lo le scripture loro e le latine:ma le Barbare:e le oriétale:e congrastudio le rachomado a la sua meoría: reducedolo sotto breuita: & in uersisecodo ch p molti se afferma. E se pe costei oltra il suo proprio linguagio: qllo de psi: de lin. diai:e de li Egiptii:e allo d Syria. Ai figlioli ordio: e uolse che plassero latino. Che bisognia de dire. Costei so de tan ta:est alta uirtu & igegniost eleuato: e de si nobile chore che ecndo gia iti usa se morti Galienose Claudio impado. ri:posto nel principato Aurelião ho de integra uita:qsto fo al tuto disposto a purgare la isamía: & il uitupio dei soi antecessori: e ragstare lhonore e lo stato dl Romão impio & a se la gloría: so da la dicta Zenobia magnificamete in bataglia incitato:ma Aurelião có cio fusse cosa ch la guer ra de Marcho Maico: o uero de aphricha susse sinita: e a Roma ordinato e messoin puto le cose: prese la guerra d Zenobia e có le legióe se trásporto uerso la cita d Messa: laglecita era p Zenobia: che de nesuno dubitaua col suo exercito circudata: & assediata: algle impadore uenne su bito in cotra Zenobia e col populo del suo copagno Za basordino e cobatete con lui. Doue se pote notare mara. uiglio se uirtute & opatione de la dicta Zenobia: ma pur al fine la forza el ualore dei Romani soprastete. Esocon strecta Zenobia abadonare ei campi: e messa in fuga se

riduse nel suo paese in palermina. E subito li so dintorno Aureliano con gli uictoriosi Romani:ma Zenobia in quella ridota se diffexe da le mura senza mai uolere odire nísuno pacto de acordo: e se condusse ad ogni extremo de oportunita de uita: ultimamente li Romani presi gli ar menii:barbari:e saracini:che al secorso de Zenobia erão uenuti:pfero la citta: & insieme coi figlioli con certe galee intratain mare pandarlene in plia: leguita dai Romai fo pla: & insieme choi figlioli so plentata ad Aurelião. De la quale no meno consolatione hebe; che si hauesse uinto il magiore inimicho che mai hebe la repu. Romana: e rifer uatola al triúpho insieme coi figlioli:la conduste a Roma doue el dicto triúpho notabile: e marauiglioso p lo sguar do de Zenobia li fo celebrato, Nelquale intra laltre cole degnie de méoria: so uno caro doro: e de ptiole pietre d'in extimabile ualuta. Ilquale caro Zenobia haueua facto fa bricare a sua gloria: pésando con gllo andare a Roa; non chome pgionera:ma chome triuphante imperadrigie p possedere il Romano impio: dinanzi al quale carro ando Zenobia insieme co li doi soi figlioli: surono messe a Ze. nobia le catene doro a le mano & ai piedi & al collo secu. do lordine del triumpho: & in capo la real coroa de pgio. inextimabile:e so coperta de uestimenti reali:con tate per le e piere ptiose: che p lo superchio peso: no obstante che fusse del suo corpo fortissima: so piu uolte constrecta a riuer sarsi: e compiuta la solemnita del triumphale triúpho e dispensato el tesoro: e tutte laltre cose oportune: dicono che per lo senato so coceduto a Zenobia una bella posse sione a Tiboli; ne la gle Zenobia inuechiata in honestis.

De Giouanna Anglicha Papella

sima uita con lantiche e nobile donne Romane insieme coi figlioli finila sua uita. Laquale possessione longo tepo poi so denominata Zenobia: pocho lungi dal pallazo del diuo Adriano. Il quale pallazo e in un locho appellato dai

Romani el paese de Chonche.

De Giouana Anglicha Papella: be chalcui dicono chella fo de Maganza: e chiamoli Gilberta: & ellendo amata da uno scolaro se nando: e se uesti in forma de homo: e se guitolo a lo studio in inghisterra Poi la dicta Ciouanna se nando a Roma: e pla sua uita: e scientia: essendo reputata ho: doppo la morte de Papa Leõe: so electa i papa: e tene lungo tépo il Papato. V stimamente partori uno figliolo:



Iouana: que par tunque par lo note par ya a molti ecre homo non dimeo: so p sexo semina. La cu; temeri ta & inaudita psume ptione la sece notissima a tuto il modo: e p laducire sera conosci uta: dicono alchuni che ella so del paese di Maganza: ma del lo:

co e nome e sopra nome de lei: no obstate che alchui dicao che hebe nome Gisberta: non apaya a noi certo: questo e a noi manisesta p confermatione de alchui: che essendo

De Giouanna Anglicha Papella ella uergine fo amata da uno scolaro. Dicono che lamosi seruentementesche posposta da parte la uirginale uero gognia e timore femineo: occultamente se sugi de la casa del padre:e scgui il suo amante in habito de giouine maschio:mutandosi il nome :col quale scolaro dimorando in inghilterra: so extimata per tutiessere suo chiericho: e così milito e serui isieme a la luxuria: & a lo studio de lettere. Et i processo de tempo moredo lo scolaro: essa cognoscé. dosi de ingegno ualido:e lottile:attracta per amore:e dol ceza de la scientia: senza uolerse acostar ad altro huó: ne manifestarse: se diede a la pseueratioe de lo studio: co tata uigilatiõe & affectiõesche ella uene doctissima ne larte liberale pria:e poi ne le sacre scripture si excelente:che ella chome huomo fo reputata intra tutti la piu doctissima. E cosi dotata de innumerabile scientia: gia essendo de prouecta etade: de inghilterra ando a Roma:e quiui legedo alchuni anni in cathedra hebe circunspectize notabeli au ditori. Erisplendendo insieme: con la mirabile scientia de grandissima honesta: esanctita: essendo da tutti creduto; e tenuto essere homo :trapassando de la presete uita Leo ne quinto sommo pontifice: da li Cardinali fo de commu ne accordo assumpta se electa in Papase so nomiata Gio. uanni. Laqua e si sosse stato homo serebe stato nel nume ro Papa Giouanni octauo. Laquale non hauendo nulla uergogna:o remorditiõe essere ne la catedra del uicario de Cristo: eli sacro sancti misterii a nulla semia mai coces soda la cristiana religione conseguendo: dando admini: strando la sóma alteza de lapostolicho bene. E cosi alginti anni el uicariato de X po in una feina se exercito in terra,

T ii

De Giouana Anglicha Papella Eueramente laltissimo idio riguardado dal cielo: & haue do misericordía al populo suo: eche cosi glorioso sancto & honoreuole locho: susse tenuto a tanto populo damna to:cassando per lo uirtuposo errore de una semía:e lei ue. dendo pseuerando ne lo errore & ardire: tenere le indebi te cole:senza repétirse la lascio & abadono a se stessa. Per laqual cosa so facto: che p successión del dominio: ilquale lhauea in dota :e téea in si sceleste audacia : e che la dicta femina : laquale priuatamete hauea seruata psecta hones sta:ritrouandosi posta in si sublime stato:chome il papas to de uenire in ardore de libidine. Nea lei che lungo tem po hauea saputo singere e dimostrarsi essere homo:man cho larte e il modo a coprif la sua la sciuia: che trouato uo ilquale moro sopra il sucessore de san piero e grato al suo pizicore seguito: che la Papessa concepete. O sceleste: & indignissimo uitioto inuicta patientia de dio. Ma che se gui:che a colei che lugo tépo heuea saputo ingannare:e coprire a gli occhi de gli homeni lincestuoso parto: & ad occultarlo gli macho lingegno. Pero che essendo piu presso al termine che no se pensaua: quando da Gianni. colo annuale:facendo:e celebrando la facra andauaa fan Giouani laterano: intra il Coliseo e la chiesia de san Chim mento non chiamado nulla obstetrice: ptoredo una crea tura publicamente fo manifesto con che fraude & ingão si logo tempo hauea costumato tuti gli altri homei saluo lamante. Per tanto da li Cardinali gietata del papato ne le tenebre exteriore con lo suo seto figliolo misera se pti. A la cui detestabile spurcitia e continuada memoria del nos me insino al di presente li somi pontifici col che richato e De Giouanna Anglicha Papella

populo facendo le sacre oratione de letanse phabominas tione hano el rogo del pto: sigle in mezo del camino: che lassiando il largho camino declinano: e uano p diuerticoli: e picole strade. E cosi lassiadosi dopo le spale el detestabis le locho protraendo il camino finischono il usagio: e per euitare simili errori sue statuito: chi decetero alchuo ne la sedia del btó pietro susse collocato: se prima puna psorata sedia dal ultio diacono Cardinale li genitali del suturo postifice: non li susseno attrectati e tochi.

De Yrene impadrigie dei Roaise fo da Acthene e bellissi ma dona e maritata a Leoesouero a Leocozario figliolo di Constantino impadores del gle hebe uno figliolo chiamas to Costatinose uenedo in discordia co lui el fece metere i prigione e tenne lo impio. y anni. Poi deposta dal popolo fo il figliolo liberato de prigioese restituito in lo impio. Da poi esta cacio iteru el figliolo: « impero altri. y anni final mentes essendo assediata da Nitephoro suo ribello nel palagio: so mandata in exilio doue fini la sua uita se mori.



Rene impadrigle dei romanisto non bellistima Attheniese e'duenerabili e singulari splédoris e belleza laqualequado Costati tino impadore shebe chiamata in Costanti nopolis e cogiuta per mogliesa Leoesouero Aleocozario suo figliolo e dopo la morte

De Yrene imperadrigie del dicto Costantino : facta ch fo impadrigie: partori del marito uno figliolo:ilqle hebe nome Constantino:e mor to poi Leone suo marito: col suo piccolo figliolo procede te a lo imperio p spatio de.x.anni, Pero chessendo Costa tino un pocho grandicello dicea lo imperio apertenerse a lui solo: secundo piace ad alchuni rimosse la madre da la sua compagnia circha. yiii. anni. Per tanto la femina de al tissimo animo desiderante lo imperio: essendo gia uenuta in discordia col figliolo:con una certa astutia:prese il figli olo e deposto ch lhebe da lo imperio il sece mettere in pri gione: il solio del quale luniuerso modo per lo passato hauea huuto e receuuta ragione sola coscese: & oltra tuti gli altri mortali facta clara imperadrige; con ingete gloria io la impero.y.anni. Aduenne che per opera de gli amici de Constantino con laiuto de gli Arméi Y rene so leuata e de posta de la signoria: e Costatino so riposto ne lo imperio Il que essendo uerso la madre piu benigno: che la madre non so uerso lui : hauedo molta speraza ne la forza de gli amici: no la misse in prigione. Ma nel palagio eleuterio. Il quale essa hauea sacto edificare con ogni copia de cose so contento douesse habitare: confinando & exiliando tu ti i f oi amici:ma uenendo il caso :che Constantino princi pio la battaglia dei Burgari infelicemente. Et hauendo p questo temptato Primatas de rimouerlo de lo imperio:& in sua uece restituir Nicephoro suo patruo exaspato per irale transportoin dishonesta crudelita Pero che a Nice phoro Christofão e soi fratelli fece traf la ligua. E oltra cio Alexio de Armenia el prino de gli oc chi:e Maria sua mo glie cosstrinse da essere monachate ple per moglie Theo De Yrene imperadrigie

dora sua cocubina: & incoronolla. Per legle enormitade la aueduta e prudéte semie Yrene conoscedo & extima, do pdoni e thesori potere ragstare el pricipato: e trhono se largamente uerso gli principi:e baroni ne spendesse:su bito metedo mano al suo thesoro:raunato plei nel tempo che impaua nascoso in allo medesimo palagio: nel quale habitaua donando larghissimamete inclino lanimo de tu ti e principi nel suo desiderio: e co quelli medesimi; che lei hauean deposto del principato:sece che psonoil de Co stantino: che lei ne hauea priuata: e priuaro lui de lo stato e de li occhi. Ecosi lanimola femia ragsto el sublato a epa saimpio:e Costantino suo figliolo assai pocho appsso fini i soi di e mori:ma hauedo la egregia semia impato altri.y. anni e de nouo magnificamente gouernato: da Nicepha ro suo ribello so assediata nel palazo Eleutherio:po chi ha uédo gia pfa la coróa de lo impio da Caresiano patriarcha de Costatinopolis sauoregiado Leone e Tryphilo patritii & Sichopeo Sacellario: andarono a Yrene co huilita e lu singhe. Lagle tutto conoscedo no domado de lo impio: se nó il palagio doue dimoraua. Ep obtenere le adomada te cose li aperse tuti e thesori; lequale cose obteute: che he be il maluagio ho: rompendo e fraudado ogni promes. sa:la confino e ralego in Lesbos: doue gia uecchia fini la sua uita suero e che alchuni altri del fine de costei scriuos no altramentere dicono che certamete hauedo discordia in sieme: la madre e il figliolo: e priuandosi luno laltro de la dominatione de lo imperio piu nolte: che gli Roman nigli tolsero lo imperio: e dieronlo a Carlo Magno

De Vgualdrada Fioren tina

Rede Franza. Estédosse diuise ple noze de Yrenese ch Yrenese acosto a Carlo. Lagl cosa uedédo Eutitio patristio: subito sublimo se sece imperatore Niciphorose per as sedio constrinse Yrene ad intrare in uno moasterio e las siare lo imperio. Nel quale moasterio inuechiata mori. De V gualdrada sioretina uergine: lagle eendo lo impato re a sirenza: puna certa risposta che ella sece al padre dinazia a limpadore: so dal deo impadore maritata

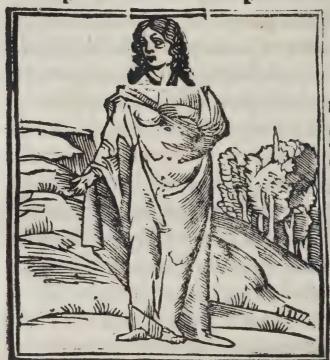

Gualdranda hebbe origie cla rissima da li Rauengnani plo passato de la nra cita : lagle no senza merito di libera di méte intra: le femine clare par ta e gétile au da cia che inazi al pricin pe dei Romani in disedere la sincerie

ta del suo aso dimostro: po che eendo coste i nel tépio per lo adietro de Marte: poi dedicato a dio sotto il noe de Gio uani Batista co moltissime done sioretine: gdo se celebravua de lui la festa : aduene che endo piaciuta ad Octo. iiii. impadore dei Romai in gllo tepo ritrouadosi ne la nea ci ta co la sua psentia pralegrare la dicta festa intrato nel terpio: e del suo locho riguardado e ceptadini e le done: che stauao ditorno: & stra tute la ltre li uene: e sermo locchio

De V gualdrada Fíorentina

in V gualdrada: de chui la formosita belleza e picolo tepo e lhabito de nulla distinctióe uariaua da la honesta:mara uigliato Cesare lodado la grauita fanciullescha: uno cipta dino chiamato Bilinciõe ho uenerabile peta e p nobelita e per cauallaria : ilquale gli era inanzi conuerti le paro le dicedo:io te pgo dime che glla uergine ch te siede inco tro lagle p belleza de uiso e de corpo e grauita de hoesta: excede e passa tutte laltre. A chui Bilincioe rispose. Serenissimo pricipe ella e tale che si tu uoli : & io lo comadi te basera: legle parole intese la uergie sdegnata: & agramé te soportado: che il padre si legiera opinioe de la sua integra costaza: e si pocha guardia del suo uirgineo pudor: e honore hauesse. Eno possendo passare lossesa lugamete senza nulla dire uerso il pricipe leuatasi in piede e tutta co psa du colore purpureo leuado algto gli occhi uerso il pa dre e poi abassatoli a terra co uoce no ropta: mauirile:dis se cosi. Reueredissimo padre mio tace. lo te prego no dir po ch si forza facta no me :nisuno se no solo colunisque su per legitimo matrimonio me cogiugnerai: e per hauere gllo da me : che tu offerissi cosi larghissimamente. O bo no idio non mai: allo che bene: & alegramete fo dicto de lanimo de la uergine: so permesso cadere. Stete Cesare al quato in le marauiglioso:ricolse del uirgineo pecto che era casto e sancto preposito E poi che con lunga oratioe hebe lodato la indignatione de la uergine e le parole:sece chiamare dinanzi a se uno nobile giouine chiamato Gui do:accioche no lungo tempo la uergine bramasse:secun do la sua opinione lhonesto bascio presente il padre dota ta egregiamente plui la marito a Guido pdicto. Extiimã

De V gualdrada Fiorentina

do lo imperadore: che quello che giultamente; e bene ha uea dicto no era solo nel secreto de la uergine: ma ripiena dampla uirtu. Così aduq V gualdrada che era intrata uergine nel tépio p integrita de la pudica mete ritorno desposata ne la casa del padre con mirabile gyoia e piacere de luje de tuti i soi pareti. Et in processo de tempo partoren do facundi partise poi passando di questa uita: la casa del marito lassio splendida isino al di hodierno. Perseuerado la generosa prosapia de piu amplo numero de hoi. Q ue ste cose me sono piaciute de dire in dishonore de le done moderne: lequale de tanta leuita danimo sono: e de si sfrenati costumische con gli occhi e con gli acti pare se uoglia no gietare ne le bracia de chi se guarda.

De Constanza imperadrigie dei Romani: e Regina de Sicilia e figliola del Re Guielmo de Sicilia: e maritata ad Arigo imperadore Re de Roma. Esto per necessita este sendo essa moacha: e per dispensatione papale in eta de cinquantacinque anni: ingenero uno sigliolo. Al quale puose nome redericho: che so tenuto una gran maraui glia; in tanto tempo ingenerare.

De Constanza imperadrgie



Onstanza del sómo Cardie di modo rispledete im padrigie a le terre di Romaisma uerame te po che gia al coune honore de lo sperio pe hauere manno chata ladmiratione dei riguardati e stra nolettrappe nel nro répo cerner altra ca

usa de claritade: lagle causa no mancho a costei: poche si non lie dato honore paltro merito: ptato p unicho pto fo facta da ognipte. Fo afta Constaza figliola de Guielmo optimo Re de Sicilia: nel cui nascimeto: si chome dicono molti: essendo plente Giouachino abbate calabrele de spi rito pfeticho dotato disse al Re Guielmosche la sua figlio la era futura disolatione del Reame de Sicilia:plogle nu. tio stupefacto: & impaurito il Re comincio apesare :e uol gersi ne la méte pqual modo qsto potesse essere da que sta femina: non uide altro se no per marito: o figliolo che ella hauesse: hauendo copassione al suo reame ordino p cosiglio: accio ch susse tolta uía ogni cagio e de maritagio e de figliolirechiudedola nel moasterio li fece pmetere à dio uerginita ppetua. No serebe de hauere dispgiato il co siglio:si fusse seguito a proficto:ma pcheuerso idio spiate e purgante giustamente gli scelesti factie peccatidei mor

De Constanza imperadrigie tali.noi stoltie siochi uoleo disporre le nostre sorze & ige gni:siamo frustati p un piccolo e unicho ipulso. Costei si ando morto il padre:e no rimanedo altri che ella del ligna gio passata e copiuta ogni sua giouctudine: haucdo pso la coroa Tacrede Regulo:e poi dopo lui il suo figliolo Gui glielmo anchora giouieto seguito: ouero p rropo spessa: ouerop men che degna innouatioe di Re: che p opatioe de magiori signori nascedo bataglia da ogni ptentra có se ro:e co focho tutto il reae pea essere in dissolutioe:e perdi mento. Per lagl cosa ad alchúo hauendo copassione a tan to infortunio li cocurse ne la mete: quello che poi seguito cioe che Costaza fusse data p moglie a qualch apto e no. tabile pricipe:a fine che p sua opa e possaza fussono pacis ficatie leuati li pestiseri tumulti. E gsto no so obteuto sen za dolo:o ingano: & anchora con gran fatiga: cosentitolo il sommo potifice & opandolo co la sua autorita e dispen satióe che ella potesse renútiare il uoto facto: laquale stan do ferma & imobile ne la sua psessióe: paredoli che la sua eta anticha douesse obsistere. Ma p che renuntiando ella el maritagiose no uoledo cosentireserano le cose si auanti che gli no le potedo ritornare in drieto: gli choe p necelli ta: so maritata ad Arigo impadore de Roa figliolo de Fer dericho pro. E così laticha dona lassiado li sacri chiostri: diuene impadrigie: entrado nel thalamo del pricipe: cose guédo il lecto nuptiale. Per lagi cola fo facto no fenza ad miratiõe de li audicti: che eendo ella de eta de.ly. concepe te:e pche qîta coceptioe era suspecta primouer la suspitiõe fo ordiato che apsiadosi il tepo dl pro furono chiama. te tutte le donne del reame de Sicilia; che uolessero essere

De Constanza imperadrigie

presente al pto. Ne la uista de tutte chiaraméte : lanticha Împadrigie partori uno figliolo alqle pose nome Federi. cho :e doueto uno mostruo so homo. Eno solo d Sicilia. Ma de tutta italia fo pestilétia:accioche il Vaticinio del ca abrese Abate non susse uoto. Chi adunq non arbitrera il cocepto del pto de Costanza mostruoso:considerato che oltra gllo nullo ne habiamo udit o no solo nei nostri tepi. Ma da poi la passata de Enea in italia saluo solo: quello de helisabet moglie de Zacharia: de la gle ne nacg Gioanni Batista: il que itra ei figlioli de feina: no surgete il secundo De Comiola Senese uedoua: e figliola de lorézo de Tori go: laque hitaua in Missina. Et eendo pso Rolado fratello bastardo del Re Piero de Sicilia da Guifredo admiraglio del Re Ruberto: e messo in pgione a Napoli. Comiola lo riscosse có do milia oncie dargéto: e uolse d pacto ch susse suo marito poi el dicto Rolado no uole cotra la pmessa.

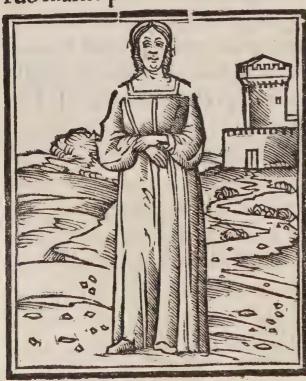

Omíola fea mía uedoa e splendida

de corporea belleza: costúi: magnisicétia: & hóesta de laudabile pudicitia e castitade: fo de Siena porigie: e so sigliola de Lorezo de Toringo hó de egos stre ordie: ma la uita i Missina citta anticha i Sicilia dedussenó me no cómendabile cheo

De Comiola Senese

egregia: e uisse casta con li parenti: e con lunicho marito. Impado Federicho tertio Re dlisola di Sicilia: del gle mo rendo li heredi coleguito hauere tute le delitie reale:e ser uando quelle con assai honore & honestade. Morto che fo Federicho in luo lucho torno Piero suo figliolo: & plo dicto Re so sacto a Messina una grade armata: lagle sos to il ducatore gouerno de Giouani de chiaramonte in qle lo tempo bellicoso se condusse in aiuto de lui :liparetani e distrecti p modo che gsi erão a la extrema tristitia. Ne la quale armata andaro no solo e condocti p soldo. Ma tutti gli altri littorai & auxiliarii:e Messinesi in ladicta armata per agstare la gloria de larme. Era il castello de lipari asse diato e strecto da lo extrenuo e ualeissimo homo Guifre do de quilatio alora pfecto navale de Ruberto Re de le rusalem. Il quale Guiffredo co la sua subita circodatione: facta in cotinui assalti e bataglieschi ordini speraua de ha uerlo. Ma saputo pli segnise galee de la guardía de larma ta de li inimici učire & cere grade multo piu che la sua:ri streto si insieme co li soi nauilii in bono ordine se ritrasse in locho sicuro: & delibo de aspectare la fortua. Ma li ini micisoi trouando lassedio: leuato senza cotrasto nisuno diedero a liparităi soccorso e subsidio. Per laqual gloria: e cose seguite Giouani de Chiaramôte montato in super bia chiamo & incito Guiffredo a battaglia. Ilquale Guif: fredo se mise in ordine & ando a trouare e nimici. Giouani ilquale no pesaua che Guiffredo douesse no solo comi ciar la bataglia:ma la uista de aspectare de la sua grade ar mata nelhauea ordinata a cobatere:ma solo a caciare e su géti, Euegédo uéire adosso e inimici; sbigotito forte de la

De Comiola Senele

prima uista e pentisse:ma tardi de hauere adimandato q lo che obtenere non penfaua. E dissidadosi assai de uicto ria:non dimeno:p non dimostrare la sua paura ordino la sua armata a battaglia secudo il tepo al meglio che sepe. Ne pria hebe dato segno ai soische e nimici surono adose so facendo fierissima & aspa battaglia:si che e Siciliai uol tarono le spalle: e fugironsi: e molti nauilii p li Guitofredăi dei Siciliani somersi: e molti psi: e pochi furono quelli che scamparono. E so pso Giouanni de chiaramote pscto de larmata. Dopo laqual bataglia e uictoria de Guissredo:es sendose gia renduto il castello de lipari: e dopo molte te. peste de mare codusse tuti li presi legati in catea a Napos li :e quiue forono serati in prigione Rolando figliolo ba. stardo del Re Federicho: homo forte del corpo: e giouie: e bello de persona:e de uiso. Ilquale essendo tutti gli altri prigioi notabeli: etiadio tuti gli altri prigioi liberati solo ri mase in prigiõe:e que abadonato da ogni homo uiuente: tristo: e doloroso se staua. Poi che il Repiero: a cui liberar lo tochaua: si chome fratello no se ne curaua: ma p la mal facta cosa de la bataglia :e fora del suo comadaméto:lha uea in odio & in dispecto. Essendo cosi in prigiõe Rolado quasifori dogni speraza delibertate: occurse pcaso che li uene ne la méoria de Comiola. la qle po chel uide del tuto dai fratelli abadonato: hebe copassione del suo infortu nio. Ein se stessa disposesi fare le potesse honestaméte re ducerlo in liberta. E pesando accio e nullo modo uegedo uolendo saluare lhonore de la sua honestade:se non solo prenderlo per marito:e mandati ch li hebe alchuni boni homenizquali occultamente el domandassero: si con cosi

De Comiola Senese

facti pacti uolesse uscire de pregioe legierissimamete ob tenero da lui la domada. Ecosi observata ogni celebrita e ragione de matrimonio in sua persona per cosentimeto del suo peuratore sche pagado quatromilia oncie dargé to usciedo de prigione Rolado torno a Messina doue giunto no altramete ando con la sua Camiola che si del ma trimoio no hauesse mai facto parola. Marauigliose Caio, la:poi sentedo la ingratitudie de Rolado:dese sdegnio for te in se medesima. Ma accio che no paresse mossa da ira: el sece placiraméte rechiedere che uolesse psicere le sacr noce: ilquale ogni acto hauedo negato dicendo: che nulla di cotal cosa era: e nulla sapea di gsto sacto. Camiola il sece citare dinanzi al giudice ecclesiasticho. Eco le carte e con la testimoniana a de li approuati homini el couinse. Lagi cosa poi che con sua gran uergogna hebe cofessatate rin conosciuto soil benefitio che hauea sacto Camiola:rip. so che so da fratelli e da gli amici se redusse consentire a la domanda: de la femina: e richiesela: e domandoli le noce. Laqual femina dalto animo: uededo Rolando a domandare quello che prima hauea negato in presentia de mol tissimi dise così. Rolado io hocagione grade: onde a Dio rendo gratie:pero che inanzi:che sotto ptexto de coniugiode li bassi: erompesi la mia castita: has mostrato la per ridia de la tua iniquita: quello medesimo idio fauoreuole: essendomi il cui sanctissimo nome con falso spergiuro tu se ingegnato de bessare e ingannare. E per uiua ragióe ho ricozata: e riprouata la tua bugia. Laqual cosa ame di te: e del tuo maritagio: e cola per maxima: & io pelo anchora: hetujessendo riseruato in prigione pensasti; che io doen De Comiola Senele

tichata la mia coditione operaua temeraria: e plumtuo la mente desiderando il reale sposore la tua formosita e bellezate che io ardesse de seminile concupiscentiate che le tue proprietade ricompare del mio hauere :e theforo; ele sendo tulibero:con una negatione potere purgare:ri len re:e comprimere:e te restituito ali pristini honori:riserua re a piu splendido coniugio: e so inte: & in tua possanza: il facesse abusiuamente e salsamente: ma uera cosa e che coluisisquale da lalto riguarda lhumile cole: e che non a bandonacoloro :che hano in lui speraza: e conosciuta la sincerita de la mia mente ha facto: che con picchola mia fatiga había uínto gli toi inganni e fraudi:e discoperta la tua ingratitudine: e che demostrasse la tua persidia: e non solamente questo in detestatione de la sua pietade:ma an chora ho sacto per questo mio caso: che per lo tempo a aduenire li toi fratelli e molti altri possano uedere : quello che pote essere commesso a la tua fede: gllo che de te sperare possono gli amici: e che temer e nimici. Et io uerame le ho perduto loro:e tu hai perduto la fama io la speranza de te:e tu la gratia del Re:e de gli amici le donne Siciliae lanimo: e magnificentie: e le alchuna con laude. Etu a tut tili noti e conosciuti sei sacto ignominioso e u tuperato: mai non uera cola se no inganata: che io sciocchamente stimaua per la fama de la terra hauere liberato de le caten ne :e de la prigione uno illustre giouine:oue io me ne ues gio hauere liberato uno bugiardo: uno infidele: uno ganellone: uno traditor: & in humana belua. Enon unglio tu te stimi essere da tanto; che tu creda tu solo hauermi

De Comiola Senese

tracta & indocta insi facta cosa: ma mi mossela memor ria dei receuuti beneficii del mio padre dal tuo genitore facti: si genitore so ate il Re Federicho: laqual cosa a pena credere posso:che de si celebre e nobile principe sia na to si insido e dishonesto sigliolo: extimasti indegna cosa che una uedoua:non de sangue reale douesse hauere ma rito de sangue reale giouine :robusto :e bello de corpo:e de uiso: laquale cosa io confesso largamente. Ma uerame te io uoglio:che si tu uoli:poi:o sai:me rispondi a ragione dí quello io diro. Q uado per farte mio pagai lamplo the soro in tua libertade: oue era alhora il reale splendore: o ue il tuo forte uigore: oue il uiso frescho colore: per la ob scura caligine de la prigione :ne la que eri costrecto: erano coperte tute queste cole a la rugine:e peso de le catene p lo setore de la obscura carcere. Ne la quale impotente:in. fermo: etristo abandonato da tutti immarciui: & infragidaui nei ceppi: haueuano queste dote: lequale te sano ho. ra superbo & elato: per lequale tu te stesso in alzi: preso e messo a basso alhora diceui me degna:no solo de real gio uine:ma de celeste idio. O chome agenolmente e légier. mente: subito huomo scelestissimo: ueduto che hai ogni tua speranza: el cielo de la tua patria: hai riuolto sententia: domentichato poi che sei libero: che lo Comiola son quel la che me ricordai dies laquale sola hebe misericordia de te :e del tuo infortunio: che sola per la tua salute pagaile mie substantiere richeze sio Comiola son quella sche te si berai con la mia pecunia de le mano del tuo capital nimio De Comiola Senele

cho:te rileuai in speraza de ritornar ne la tua patria :te ri tornato e riuocato ne la luce pristina:io te ricordo e redueote a memoria quelle cose: che tu stesso ricordare deixe che negar non poisma tu per li benefici si ricordabelisme hai renduto cosi facto merito:ch hai hauuto ardimeto a negare il fermato matrimoniose si hauessi potutosme ha ueresti maculata d turpenota : e uergognia. Euergogna ste tische uedoa nata de homose questo sussetua moglie. Oquanto serebe statopiu giusta e sancta cosa de hauer se uergognato de rompere la prestata sede: & hauere si pocho pregiato il celebre nome de dio: per la execrabile ingratitudine tua hauere dimostrato :quanto sei abunda te de uiviiio me confesso non essere reale semina. Ma per che da la mia pueritia sempre me sono aleuata e stata appresso le donnereale:non e marauiglia de hauere assum pto lanimo a costumi reali: laqual cosa e assai ad assumer la nobelita reale. Ma per ch de cio molte cose: io sero a te in quello felice:in che tu a me per le tue forze fosse diffie te negaste te mio marito essere: ben che fusse ueramente: e te essere mio había conuinto. Hora che tu non sía mio uolontario: io tel concedo: e consento tua se sia la reale cla ritade maculata e uituperata per contante note da infide lita:tua sia la giouenil sorteza:tua la caducha sormosita:e belleza:io da questa hora inanzi sero contenta de la mia ueduita. Equella fortuna: e richeza: laquale me ha press stata:e concessa el summo & omnipotente idio: lassero a piu honesti heredi:che non serebonoquelli:iquali susse the allege speeds a server a second with the second and the

De Comiola Senele

no da te generati. Va adunquia infausto : e captiuissimo giouine. E pero che te facesse a te indegno de hauerme: impara a tue spesse: con che arte: fallacie: besse: inganni altre femine: a me e assai essere unaltra uolta iganate da te per laqual cosa ho fermo nel animo mio:nó mai esfere tes cho:ma seruare celebre e sancta uita :me pongo a Dio: e credo sia de gran lunga: meglio che uenire in i toi abracia menti. E cosi dicto che gli hebe:e altre simile parole: se pti dal suo consuso aspecto. Non se pote da quella hora ina zi mai sare per mouimenti:o per prieghi:che dal suo laudabile proponimento sosse rimossa. Rolando consulo: e tardi pentendosi de la sua ignauía disprezaro da tuttite riputato da pocho:col uolto abasato a la terra: nó solo ossá do de guardare ai fratelli:ma li popolari homini ando con la mala uentura. E non hebbeardire ridomandare per ragion equello: che per inganno: e fraude hauea renuntiato ma del generoso & alto animo de la femía: se maraueglio il RePiero etuti e signori e nobeli homini e lei exaltaron no con marauigliole laude : rendédosi incerti: qual piu co mendabile fosse: ouero contra la tenacita de la femina Co miola:con si gran pecunia hauesse riscaptato Rolando:o uero ch hauedolo gia redimito e couinto animosa il disp. giasse: erenuntiasse: chome imerito: o chome non degno

De Giouanna Regina de Ierusalem e de Sicilia figliola de Carlo ducha de Chalabria: e de Maria sorella de Felip po Re de Franza. Laquale so clarissima nel nostro prese te seculo per molte uirtu: chome se contiene nel testo.

De Giouanna Regina de Ierulalem

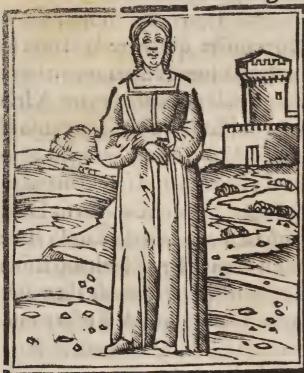

Jouana Re gina de Iea rusalem:e d

Sicilia oltre a tute lale tre femine del nostro tempo porigine :p co stumi:e p potetia :fermina illustre. De la que le: se no che obmeter la parerebe susse pur sacta cor sa tacere: che puoche cose di lei hauere scrie

pto. Fo aduque costei figliola del serenissimo principe Car lo inclito ducha de Calabría e primogenito de la celebre memoria de Ruberto Re de Ierusalemie de Sicilia e de Maria sorella de Felippo Re de Francia: deli chui pareti si noi p noi cernere li uogliao in imo al fine: no restaremo che ascendendo p numero dei Re: uerremo a Dardanno primo autore de Ylion: il chui padre dissono gli anhitici che so Gioue: de la quale si anticha prosapia ne sono pro ceduti di qua e de la tati preclari Principi: che no e alchu no Re tra cristiani: che a lei non sia cosorte: o parete. E co si nulla nei di nostri: o de nostri padri resulse: o resusse nel modo piu nobile. Costei anchora cendo piccola fanciula & eendo Carlo suo padre subtracto p simatura morre. Il Re Ruberto suo auolo: no hauedo altra ple: o herede: d megliore sexo: de ragioe: e dericto so sco. Et etia cosi co

De Giouanna Regina de Ierusalem mandando il Re Ruberto: che dopo la sua morte: li suce desse herede nei regni. Eueraméte gsta heredita: non fo ne lo extremo del modo: ol tra la torrida zona: ouero intra e Sauromati sotto il polo glaciale: maintra il mare Adria no:e Thireno da V mbria da Piceno: a lanticha patria di Volsci de insino al mare Siciliano: sotto il benigno cielo cofinato:intra iquali cofini:obediscono al suo comanda. mento: li antichi Lucani: Brutii: Saletini: Cala bresi: Daui ni: Vestali: Sanii: Peligni: Marsi: e piu altri: lassiando stare le cose magiore: si chome il reame Ierosolimitano: lisola de Sicilia: & in Gallia Cesalpina: eil teritorio de Piemote: lequal cole li sono occupate da la ingiuria de li usurpanti. Ecosi la septima puincia intra Gallia:e Narbona:e Ros dano: e gli alpi: el contado de Folchalcherii: egualmente obediscono ai soi comandamétise consessano essere loro donna: e loro Regina. O quante in queste regione sonno inclite citade:e quanti nobeli castelli obteute:quanti por ti de mare: quati refugii de nauiganti: qnte riuere e lachi; quate sote medecinale: qui filue : e boschi abudă ti de ca ciagione: e capi grassi e fertili: quti numeri de populi nota beli hoi. Coti: e baroni: anta grade opulenza & habudan tia de tute le cose necessarie & utile a la uita de lho. Veraméte ad explicarlo no serebe cola facile: o legiera: ilqle po che il dominio e gradissimo: e no usato ad eere posseduto da femie: e no debe pere men miraculo ch clarita: se bene uogliamo riguardare. E gllo che cosa multo piu mirabile e che basta a lei laio alimpare: tato ritene de nobeli costu mi des soi antichs: poche poische so contenta adopando il

De Giouanna Regina de Ierusalem

ualore e uirtu assai e purgato: e neto il paese de gli hoisch non solo le citade: ei lochi domestichi: ma li'alpi: ei boschi: e gli aspi paesi infestauano: che tuti spauctatie trematie conueuto: che se sieno fugiti: ouero reserati ne le alte motagne:o forteze:cotra iqli:mandado ella gradi exerciti de homini darme: soto nobeli duchi: no prima gli hebe asse: diati dintorno: che pse le dce forteze: e fece morire ei ladro ni: & homeni rei. Lagl cosa alchuno altro de li precedeti Re:ouero non uolse:ouero non sepeio nol pote sare:ma in si facta forma: ha redute le terre possedute per lei :che non solo il pouero: mail richo po sicuro andare de die de nocte cantando. E piu quello :che non e meno salutifero: gli altri homeni e gran signori del reamo se ha si rafrenati e con tanta modeltia ritracti dei dissoluti costumi: che las siata lanticha superbia:con laquale gli Re passati soleano dispregiare tuti ogi tremano la faccia de la dicta Regina. Et oltra cio: efemia si propta e si aueduta: ch p fraud la po teraipiu tosto inganare ch pingegnio: e magnanima: e de uerile animo:e piu tosto che semineo:e grata e ricordeuo le dei seruigii receuutize constante nel suo proposito: per modo:che in uanno se affaticha:chi del suo propoimeto e sacro proposito la cercha rimouere: laqual cosa assai ma, nifesto nel passato gli asperi insulti de la crudele & aspera fortuna: dai quali însulti e stata pcossa con agri mouimen tí agitata: circúdata: e tribulata con uarii tribulaméti. Pero che prima ella sostenne le intrinseche discordie dei reali fratelli:e stranie bataglie:piu uolte facte dentro al grebo del suo reame; e le fughe per gli altrui peccati; e gli lexim

De Giouanna Regina de Ierusalem lii gliasperi: e feri costumi dei mariti: li liuori dei nobeli ho meni: sinistra e non meritata mala fama: e le minacie del sommo pontifice: e molte altre cose: lequale tutte a sopor tare: & a uincere con sorte pecto: lequale cose tutte supa & auanza:con dericto:e non uinto animo. E certamente serebono gran facti:non sola a una femina Reina:ma adogni Robusto e ualoroso Re. Et anchora halei formosije ta:e belleza de corpo:bello aspecto: gratioso uiso:e mansuero: lo eloquio mite: & a tuti grata tacudia: chome e de. bita a graue maestade. Cosi doue il richiede la ragione:e il bisognio familiare: dolce: humana: pietosa: e benignia ai soi:che non debono:o possono dire:che ella sia Regina ma copagna: che magiore cosa se po trouare in uno prudétissimo: e ualorosissimo Re. Serebe anchora senza du bio si alchuno uolesse explicare: e racontare ogni cosa de lo ingegnio: & integrita de la sua mente tropo lungo sermone. Per legl cole tute essendo in lei: io no solo la giudi choegregia:e marauigliosa per splendida claritade: ma singulare iplendore de Italiamon mai per lo passato uin FINIS stod simile.

Stampado in Venetia per maistro Zuanne de Trino: chimato Tacuino: del anno de la natiuita de Christo.m.d.yi.adi.yi. de marzo: regnante linclito Principe Leonardo Lauredano



GEO. PERGIDY HORSESTALL S 58 AND AND AND AND S 58 .107 3/309 1506 Market Market Control of the A 6155642

coll. could c between 12 traduz theliange A CIENTY) case 5

